STORIA GENERALE **DELLA CINA** OVVERO GRANDI **ANNALI CINESI** TRADOTTI DAL...





XXIV Golier Simo 1979 Q. 10. 5.5.594. 5 394

# DELLA CINA

GRANDI ANNALI CINESI TRADOTTI DAL TONG-KIEN-KANG-MOU

RADOTTI DAL TONG-KIEN-KANG-MO

GIUSEPPE-ANNA-MARIA DE MOVRIAC DE MAILLA Gesuita Francese Missionario in Pekin.

PUBBLICATI DALL' ABATE GROSIER

E diretti dad Signor le Rody des Hautesrayes

E diretti dal Signor LE RODE DES HADTERRAYES Configlier: Lettore del Re Professor di Lingua Araba nel Collegio Reule di Francia Interpetre di Sua Marshà per le Langue Occupati.

TRADUZIONE ITALIANA DEDICATA A SUA ALTEZZA REALE

PIETRO LEOPOLDO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA ARCIDUCA D'AUSTRIA. GRAN DUCA DI TOSCANA cc. cc. cc.

TOMO V





#### IN SIENA MD CCLXXVII.

PER FRANCESCO ROSSI STAMP. DEL PUBB.

Con Licenza de Sup.



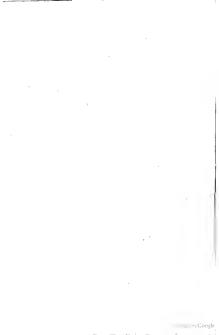



### STORIA GENERALE

# *DELLA CINA*

CONTINUAZIONE DELLA QUARTA DINASTIA

DETTA
DEGLI TSIN.

EULH-CHI-HOANG-TI.

Rima che fi foffe efeguita la cerimonia della proclamazione circinonia della proclamazione della proclamazione della proclamazione della constantia della proclamazione della di Europeakao spedirono al Prin- Eulopeakao spedirono al Prin- Eulopeakao spedirono del di lui pader Tfin-chi-hoang-ti, concepito in quelli termini:

", Voi, Fou-sou, avete dimostrato finora, ", che siete incapace di rendere alcun servizio ", allo stato; ed altro non state che mormo-", rare, e lamentarvi del mio governo. Al-". lor.

AVANTI », lorchè eravate nella mia Corte, io mi ve-E'ER.CE. ., deva continuamente importunato dalle vo-Eulh-chi, ,, stre rappresentanze. Mong-tien, poco zelanbann-ti, n te per il bene dell'impero, non vi esorta " a cangiar fentimento; ma fembra fin ch'ap-" provi la vostra condotta tanto poco de-" gna dell' uno, e dell' altro. Due fuddi-" ti , vostri pari , sono troppo pericolosi ; ", onde, tofto che vi farà giunto quelto fo-" glio nelle mani, io vi comando di mo». " rire. "

Il Principe Fau-fou, dopo aver letto l'ordine del padre, volle immediatamente eseguir-Io. Ma Mong-tien gli trattenne il braccio, dicendogli: " Principe, non precipitiamo . E' " forse cosa probabile, che quest'ordine ven-" ga dall' Imperadore, vostro padre, e nostro , padrone? Egli mi fpedifce alla tefta di tre-" cento mila uomini fulle frontiere de nostri ", stati, per guardarle: qualche tempo dopo " impone a voi, che vi portiate a dividerne ,, con me il comando; non ci avrebbe forfe , fatti rimpiazzare nell'occasione di spedire , quest'ordine? Non avendolo egli fatto, io " ne deduco, ch'effo è supposto . -- Allorchè un , padre (rispose Fou-sou) comanda ad un figlio, " ch'ei muoja, deve egli differir d'ubbedir-, lo? " Dette queste parole, s'immerge un pugnale nel seno, e cade morto a' piedi di Mong-tien .

Mong-

Mong tien non fegul il di 'lui 'efempio, ma AVANT' il Colo la viaggio, per andare a parlare con D'ER-CR.
Li-lèt il che però non potè refeguire. Giunto suo appena in Yang-tcheou, fu arrellato, e pollo sub-concelle catene. Mong. y, fuo fratello, il quale fasagedi ritornava da una commifione, fu anch egli meffo in carcere in Tai.

Nella nona Luna dell'anno istesso, in cui morì l'Imperadore Tfin-chi-hoang-ti, dopo che furono fatti i di lui funerali, e sepellito il di lui cadavere in una fuperba tomba fituata al piè del monte Li-chan, il nuovo Imperadore EULH-CHI-HOANG-TI diede ordine, che fossero condorti in Hien-yang Mong-tien, e Mong-y, per fargli morire. Tsè-yng, figlio del Principe Fou-fou, non potè vedere quell'ingiustizia, senza esferne penetrato - Rappresentò egli all'Imperadore in un'affai viva maniera, che Mong-tien, e Mong-v erano i principali, ed i migliori Uffiziali dell'impero: che se ne trovavano pochi altri, i quali avessero resi così segnalati servizi alla samiglia dei TSIN; e che la loro morte muoverebbe a fedizione i Grandi, ed il popolo.

EULE-CHI-HOANG-TI, malgrado la giustizia delle rimostranze di questo Principe, condannò l'uno e l'altro a perder la vita, per con-A 2 figlio

(t) Al Nord-Ouest, trenta ly in distanza da Ningtcheou di King-yang-sou nella provincia del Chen-si -Editore.

figlio dell'eunuco Tchao-Rao, a cui fi era in-L'ER.CR. teramente abbandonato.

Allorchè su intimata quest'ingiusta senten-Eulh-chi-za a Mong-tien: " Io ho fervito (ei diffe) " con zelo, e fedeltà fotto tre Principi della " famiglia de' Tsin: ho fempre dato faggio , d'effere un'uomo d'onore ; ed i miei fer-, vizi non fono stati loro inutili. Allorchè " ho faputo, che fi cercava di farmi morire, , io mi trovava alla tella di trecento-mila uo-., mini , delle foldatesche più scelte, che vi " fieno nell'impero, delle quali poteva dispor-, re; maio era incapace d'intraprendere co-,, sa alcuna, che potesse disonorare la mia me-" moria, e quella del gran Principe, che ho , fervito con tanto buon elito. " Quello generofo Militare prefe con fomma costanza il veleno, che gli era flato preparato. Mong-y, fuo fratello, dimoftrò anch' egli, nel morire, l'ifleffo coraggio.

Dopo la morte di questi due grandi uomini, l'Imperadore diffe all'eunuco Tchao-kao, fuo favorito: " Io fono giovine, e padrone " dell' impero: tutto è a me fortomesso, tut-" to è in pace; che mi giovercabe effere , collocato ful Trono, fe non ne profittaffi, per secondare le inclinazioni del mio cuore? ,, Voi, o Sire (gli rispose Tchao-kao), sie-,, te appena falito ful Trono, che già molti " ne mormorano, e se ne mostrano malcon-

" tenti ; io temo tuttavia, che sia per riful-" tarne qualche gran cangiamento. Nella fer- AVANTI " mentazione, in cui fi trovano gli spiriti, 200 ,, potreste voi darvi in preda a piaceri? Però, Esib-ebi-" zione, e liberarvi da qualunque inquietu-" dine , fate ulo d'una infleffibil feverità : " aumentate i generi delle pene, e de' suppli-, zj: fate morire fenza alcun riguardo i Gran-" di: deponete dalle loro cariche gli antichi , Uffiziali, e rimpiazzategli con foggetti, ", che sieno interamente sagrificati a' vostri in-, tereffi: arricchite i poveri colle spoglie de' " ricchi; ed allora tutto vi fara favorevole p ful Trono. Esente dal timore, i piaceri non " aspetteranno, che voi andiate a cercargli; e .. vi libererete, in tal guifa, dalla cura pe-" nosa del governo, incaricandone un Mi-" nistro . "

Il giovine Imperadore, lufingato di vederfi libero da tal carico, nominò Tchao-tao per fuo Primo Miniftro, e pofe nelle di lui mani tutta la fua autorità. Quest' cunaco, portato naturalmente alla crudeltà, non si vidde così tosto in postesso di crudeltà, non si vidde così tosto in postesso di pun potere affoluto, elle incominciò a serviriene contro i Principi dell'infessa fumpara i quali faceva privar di vita per ogni minimo errore. Nello spazio di pochi mesi, sece egli perire quasi tutti i Principi, e tutte le Principesse della fami-

AVANTI della Corte.

aop Nel Kiang-nan, ch' era una delle provincie Fable shi: Meridionali, inforfe una fedizione, eccitata da hesegit toto in nove centro abitanti, i quali, avendo veduto, che loro mancavano viveri, fi erano adunati tunulturarismente in Ta-tel (1), dove cagionavano qualche difordine. Tchto-Kao prefe l'espediente d'inviarvi Tchto-ching, ed Ou-kouang con alcune partite di truppe per

fargli rientrare in dovere. Correva allora la stagione dell'autumo; e le continue pioggie avevano guaftate le strade, lo che fu motivo, che le truppe ritardaffero la loro marcia. Tchin-ching, a cui Tchao-Kao aveva fillati i giorni, vedendo, che il tempo prefisso era già trascorso, e richiamandofi foprattutto alla memoria i terribili efempi della vendetta di quello Ministro, si credette affatto perduto. Radunò egli adunque le fue genti, e fece loro il feguente dilcorlo. " Voi n fapete pur troppo, che Tchao-kao ha deter-" minato il tempo della nostra spedizione : " questo tempo è già trascorso, e noi nulla " abbiamo fatto. Vi è noto il carattere di , questo crudel eunuco . Uomini valorofi . .. come noi fiamo, dobbiamo forse espor-" ci all' infamia di morire per le fue mani? " Pof-

<sup>(1)</sup> Fong hien di Sin-tcheou nel Kiang-nan. Edi-

" Pofismo, fe lo vogliamo, fottraci alla di "Vannta, nui tirannia. Il Principe Fou-lou forte è L'encha, anche in vita, il partito di queflo Princi. 2009 di pre quello della giultizia, e dell'enore. « Enderdia Perfundi da queflo dificorio, tutti gli Uffazia li, ed i foldari fi protralarono pronti a feguirlo. Tchin-ching cangiò il nome di Tfin, che portava la fua armata, e la chiamò cen quello di Tcheou, ch'era il nome della fua partirà.

Questo Generale, profittando dell'ardore, in cui vedeva le sue truppe, si rese padrone di Ta-tech-sing; e di la passo a mettere l'assidio davanti la città di Ki (1). Questa piazza, dopo avec fatta un'assila leggiera ressista, depo avec fatta un'assila leggiera ressista, de desta dipendevano. Essistado eggità della medessima incaminato verso le provincie Orientali, gli si aggiunse, per la strada, una gran quantità di foldati, i quali accorrevano a truppe, per mettersi sotto le di lui bandie-re; talmente che, giunto che su in Ta-leng (2), si trovò d'aver un'armata, che oltrepassa il numero di cetto milla uomini.

S'imbattè in Tchang-eulh, ed in Tchinyu, che si offrirono a servirlo. Questi era-

(1) Al Sud-Eft, quaranta-fei ly în diffanza da Sontcheou di Fong-vang-fou nel Kiang-nan.
(2) Kai-fong-fou nella provincia dell'Ho-nan. Edi-

£0,0 .

#### o STORIA GENERALE

AVANYA

1. \*\*Barca gran riputazione, e per i quali Tchin-ching
1. \*\*Barca gran riputazione, e per i quali Tchin-ching
1. \*\*Barca gran riputazione, e per i quali Tchin-ching
1. \*\*Barca gran riputazione, e per i quali Tchin-ching
1. \*\*Barca gran riputazione, e per i quali Tchin-ching
1. \*\*Barca gran riputazione

abili Politici gli fecero delle premure, perchè ei prendeffe il titolo di Re di Tchou. Tchin-ching, il quale non aspirava a meno che alla conquista di tutto l'impero, ri-

no che alla conquilla di tutto l'impero, ricusò da principio, con una fimulata modellia, d'affumere quefo titulo; ma ficome gli fi replicavano le iflanze, perchè non differiffe, egli rifpofe, che avrebbe confultato fopra tal affare Tchang-gulh, e Tchin-yu.

" Il Principe di Tfin, che prende il nome ., d'EULH-CHI-HOANG-TI, non lo merita (ri-" sposero questi due Savi); la sua condotta, , così contraria alla virtà, lo rende affoluta-, mente indegno di portare questo titolo. Ha " egli estinto quasi tutta la sua famiglia, fa " morire i suoi più fedeli sudditi, e desola il , fuo popolo. E' un amare finceramente l' im-.. pero . l'opporfi al torrente di tanti vizi . " Ma Signore, il prender voi la qualità " di Re, dopo effere appena arsivato nel paese " di Tchin, sarebbe lo stesso che dare un peri-" colofo efempio a tutto l'impero. Vorreffe voi ", denigrare in tal forma la voltra riputazione? " Seguite il noftro configlio, non affumete per n ora questo titolo; ma innoltratevi, fenza per-

\_ \_

" der tempo, nel paese, alla testa delle voiftre truppe: spedite della gente ne' sei prin. AVANTE n cipati, che i Tsin hapno diffrutti : promet- 200 n tete un pronto soccorso a tutti quelli, che Euib chi-», sono rimasti delle famiglie degli antichi Prin- boang-si. , cipi ; e vedrete accorrere in folla una gran " quantità di perfone zelanti, che vi ajuterap-,, no a distruggere la dinastia degli Tsin. Que-" sti saranno obbligati a dividere le loro , forze, le quali , non potendo effer volte , tutte unite contro di poi, ci farà cofa fas, cile il vincere quelle, che ci si opporranno. " Dateci fede; allorchè vi farete reso padro-, ne di Hien-yang , chi non vorra far giu-" flizia al vostro merito, e prestare allora tutta .. l'ubbidienza dovuta al liberatore dell'im-" pero? "

"Éffendo tal risposta troppo contraria all'ambizione di Tchin-ching, ci non v'ebbe alcun riguardo. Assunia da magne si non de di Tchin-ching, ci non v'ebbe alcun il titolo di Re di Tchou, se ne fece rendere unti gli nont, ed in tal qualitè, nominò gli Uffiziali della sua Corte: dopo di che, spiegò le insegne della dignità Resle, e si formò un superbo corteggio. Questo novo Monarca abon trutte le leggi dell'Imperadore Eutst-custanano-ri, ne fece pubblicare delle altre muove sotto il proprio suo nome; e creò Principe Oukouang, dandogli un potere affoluto sopra tutti gli Uffiziali della signa armata.

Un

#### STORIA GENERALE

Un corriere recò ben presto in Hien-vang AVANTI l'avviso della ribellione di Tchin-ching. L'Imperadore, che si era dato totalmente in preda Eulb-chi a' fuoi piaceri, non voleva in alcuna maniera effere turbato: talchè, in vece di ricorrere agli espedienti più pronti per soffogare quella ribellione nel suo nascimento, dopo aver fatto caricar di catene il corriere, diede ordine,

> che fosse chiuso in un'oscura prigione. Dopo qualche giorno, alcuni cortigiani, per mitigare l'ira d' EULH-CHI-HOANG-TI, finfero l'arrivo d'un fecondo corriere, colla notizia, che, per verità, vi era flato qualche principio di fedizione cagionato da alcuni miferabili, i quali, a guisa di topi, e di cani, avevano dato qualche morfo: ma che i Mandarini di que luoghi erano accorfi contro di loro, e gli avevano foggiogati tutti; onde Sua Maesta poteva mettersi l'animo in calma. Fu tanto sensibile il piacere, che EULH-CHI-HOANG-TI provò a questa falsa nuova, che sece dare una larga ricompenía al fecondo corriere, e rimettere in libertà il primo.

Tchang eulh, e Tchin yu frattanto non si flancavano di fare delle premure a Tchin-ching, perchè dasse loro delle truppe, colle quali avessero potuto portarsi negli stati di Tchao, per fare dichiarare que popoli in di lui favore. Tchin ching, il quale si era molto raffreddato verso di questi due Savi, perchè avevano celi-

Fulbichie

Formò, nel medefimo tempo, una feconda boang ti. divisione di truppe, delle quali diede il comando a Tcheou-chi, che incaricò di paffare negli stati d'Ouei; ed una terza anche più considerabile, alla di cui testa pose Tcheou-ouen, ottimo Uffiziale, perchè fi opponesse alle sorze dell' Imperadore.

Ad Ou-tchin fi aggiunfero per via tante reclute, che la fua armata, la quale, allorchè fi feparò da Tchin-ching, non era fe non di tre mila uomini, fi trovò, quando fu già arrivata nel principato di Tchao, di più migliaia di diecine di foldati . Così , tofto ch' celi comparve alla tella d'un così formidabil esercito, non gli costò gran pena il rendersi padrone d'una dozzina di città; dopo di che, andò a porre l'affedio davanti Fan-yang (1).

Il Governatore di quella piazza, il quale aveva timore, che Ou-tchin lo facesse morire, mandò a dirgli, che s'ei promettova d'accordare la vita a tutti i Mandarini, che si trovavano all'attual fervizio dell' Imperadore, lo avrebbe refo padrone di tutte le città degli stati di Tchao, e di Yen, senza che soffe obbligato a spargere una goccia di sangue. Aven-

(1) Chan y hien dipenden te da Pe-king. Editore.

AVANTI Avendone Ou tchin impegnata la fua parola, L'ER.CH. questo Governatore fi uni con lui, e sottepo-Fulb chi: fero insieme, in pochistimo tempo, più di brang-ti, trenta città, senza che fosse stato necessario che sfodraffero la foada.

Tcheou-ouen, the Tchin ching aveva fredito per far fronte alle truppe dell'Imperadore, non avendo incontrato alcuno, entrò, fenza il minimo okacolo, negli stati di Tfin, dove s'impadronì di più di mille carri, ed aumentò la fua armata di più d'altri venti mila persone, le quali corsero ad arruolarsi volontariamente fotto le di lui bandiere. Finalmente s' innoltrè dalla parte di Hien-yang fin ad Hi, (1) dove fece accampare il suo efercito «

Il nemico fi trovava oramai troppo vicino alla Corte, perchè si tenesse più lungamente celata all' Imperadore questa notizia, che lo nose in un'estrema costernazione. Aveva egli, per sua guardia, cinquanta mila uomini, il fiore delle truppe veterane, colle quali Tfinchi hoang ti, suo padre, aveva conquistato l'impero: e ell crano fatte continue premure, perchè le avesse spedite contro il nemico. Ma ciò che deve forprendere fi è, che la fiducia, ch'egli aveva nel loro valore, lo tratteneva dal farlo, ad oggetto (come egli stesso diceva) di

<sup>(1)</sup> Lintong bien di Singan fou nella provincia del Chen fi . Edit bre .

di provvedere alla ficurezza della fua propria persona . Finalmente . dopo tante replicate L'en cu. istanze, permise, ch' esse fossero andate ad 226 istanze, permite, ch ene ionero anuaco Eulb-chi-unirsi eon un corpo, ch'era stato mandato Eulb-chi-hongesi. ad accamparfi in vicinanza dell' efercito nemico, per impedirgli di maggiormente avvicinarfi alla città di Hien yang .

Dopo che su eseguita tal'unione, gli Uffiziali, che fi trovavano alla testa di queste truppe, presero la risoluzione d'attaccare i nemici, e lo fecero con il miglior efito, che avessero potuto desiderare. Le truppe di Tcheou-ouen, le quali erano quali tutte reelutate di fresco, non poterono resistere al valore della guardia Imperiale.

Frattanto Tcheou-ouan, il quale era uomo di gran senno, vedendo, che i suoi erano piegati al primo urto, giudicò, che la battaglia foise per lui già perduta; onde si appigliò al partito di ritirarfi col minor difordine posfibile, facendo fempre faccia agl' Imperiali; col che gli riuscì di falvare la più gran parte della fua armata. Quefta ritirata gli acquiftò una gran riputazione.

Tchang-eulh, e Tchin-yu, Luogorenenti d'Ou-tchin, erano stati distaccati negli stari di Tehao, per andare a sottomettere le altre piazze, che si mantenevano tuttavia sotto la dipendenza dell'Imperadore. In occasione di tale spedizione, i loro Uffiziali en-

#### STORIA GENERALE

trarono fra esti in discordia, e questa su por-AVANTE tata così olere, che Tchang-culch, e Tchin-20) yu, non avendo potuto venire a capo di fe-Eulo chie darla, ne diedero parte ad Ou-tchin. Questo houng-si. Generale seppe profittare scaltramente di tal circostanza, per assumere il titolo di Re di

Tchao, fotto preteflo, che così fi avrebbe un maggior rifpetto per i luoi o dini .

Tchin-ching, irritato dall'arditezza d'Outchin , si era determinato a far morire tutta la di lui famiglia, la quale fi trovava in fuo potere ; e lo avrebbe certamente eseguito, se Fang-kiun, uno de'fuoi U fiziali, per cui egli aveva una particolare stima, e condefcendenza, non ne lo aveffe diffuafo, configliandolo piuttofto a congratulariene, ed ad inviargli de'doni, per non farfene un nemico prima d'aver distrutti gli Tsin.

Allorche l'Inviaro di Tchin-ching su giunto presso del nuovo Re di Tchao, Tchang eulh, e Tchin-yu lo avvertirono, che il Re di Tchou non gli spediva que'doni se non a fine d'ingannarlo : e che la di lui intenzione certamente si era d'impegnarlo a dargli ajuto contro gli Tfin , ad oggettodi potere , in apprelfo, diftruggere più facilmente lui medefimo . " Così (esti soggiunsero), il più prudente " configlio si è di non pensare a fare la guerra " all'Imperadore, ma di stabilirvi negli stati, " che attualmente possedete. Quando ancora .. il

", al Re di Tchou riclisse di vincere gli
", Tstav, voi farete in islato di resseggii ", L'ancere
", e di favvi rispettare. Se egli non ne viene "appoi",
", a capo, voi non avvete che temere dalla subsenzati
", sua pare; e chi direbbe, che un gioron non
", potreste anche avere i voti di tutto l'im", pero?",
", pero?",

Ou-chin, avendo adottato quefto configlio, rimando indietro il corriere di Tchin-ding con dolci parole; dopo di che, fipedì Hansousing con un corpo di truppe per invadere gli flari di Yen. Li-kang fi refe padrone di Tchang-chan, di Tchang-yen, e del paefe di Chang-tang.

Mslgradd la precauzione, che Tfinchihoangrit aveva prefa, di non creare alcun Principe, a fine d'evitare le guerre intelline; l'impero fi vidde più che mai in fermentazione. Fin dal primo anno del regno del di lui figlio, fi formarono in tutti i paefi de partiti, che turbarnono il rippio dello flato, fotto la condotta di differenti coraggiose persone, le quali furono finalmente tutte vinte da Licoue-pang, capo, e fondatore della famofa dinaltia degli Han; ma dopo molti combattimenti, e molro fangue sparso.

Lieou-pang, nato nel cantone di Pei (1), capo del villaggio di Ssè-chang, era di statura St. della Cina T. VI. B alta,

<sup>(</sup>t) Pei-hien di Sin tcheou nella provincia del Kiang nan. Editore.

AVANTI alta e ben tagliata, di portamento maestoso. L'ER.CR. di naso lungo, di fronte larga, d'occhi vi-209 vaci e penetranti, e d'una nobile, ed amabeang-ti. bil fisonomia. Aveva egli l'anima bella non meno della figura; era generoso, benefico, ed

aggiungeva a tante brillanti qualità uno foirito superiore, ed un solido discernimento .

Liu-kong, uomo di gran riguardo, originario di Chen-fou (1), dopo un breve abboccamento ch'ebbe con Licou-pang, rimafe talmente invaghito del di lui spirito, e fisonomia, che gli accordò in moglie fua figlia.

Si diede il caso, che conducendo un giorno Licou-pang alcuni delinquenti alla montagna Li-chan, ch' era il luogo dell'efilio ftabilito dall' Imperadore Tfin-chi-hoang-ti, molti d'effi fi falvarono per istrada , lo che eli cagionò un fommo dispiacere. "Se ciò conti-" nua ( ci diffe ), io rimarrò ben presto folo." Profeguendo il suo cammino, allorchè su giunto all' Ouest del paese di Fong, procurò di l'ommergere il suo disgusto nel vino; e dopo averne bevuti alcuni bicchieri, ful cader della notte, fi levò in un tratto con un'aria penfofa, diede ordine a fuoi feguaci, che fcioglieffero quei condanuari che vi erano rimafti, e gli rimandò, loro dicendo: " Voi non fiete n di peggior condizione di quelli, che fi fono " fal-

<sup>(1)</sup> Chen-hien di Yen-tcheou-fou nella provincia el Chan-tong. Editore.

37 falvati; perchè deggio io ritenervi? Andate; avanti, pritriamoci, voi dalla vofira parte, ed io restituta dalla mia. "Alcuni lo abhandonarono; ma 109 i più valorofi, ed i più rifoluti non fi vol. Eulh-bit lero feofiare dal di lui fianco.

Lieou-pang, facendo dopo feria rift-ffione fopra tal paffo, vidde affai chiaramente, che al fuo ritorno, i Mandarini non avrebbero mancato di chiedergli regione della fuga di tutti quegli cfiliari, e che in confeguenza ne farebbe flato certamente ponito. Per fortrarii alle loro ricerche, prefe la rifolizione d'andare a nafcondersi nelle montagne Mang-chan, e Tang-chan. (t)

Il Governatore di Pei, avendo faptata la fuga di quei delinquenti, e di Lieou-pang, fi credette preduto. Non gli parve di vedere altra maniera di poterfi falvare dal rifentimento della Cotte, fuorche quella di porfi nel partito di Tchin-ching, coll' offrirgli tutto il paefe, ch' era fatto confidato alla fua fede. Uno de' fuoi Uffiziali, effendo entrato in fafetto del di lui difegno, ne lo diffolfe col fargli riflettre, che tutta la di lui famiglia fi trovava in potere dell' Imperadore, il quale avrebbe fatto cadere fopra d'effa il fuo rifentento j' fogginganedogli, che bifognava inco-

<sup>(1)</sup> Fra Kouei te fot della provincia nell' Ho-nan arè Tang-chan-hien in Siu-tcheou di quella del Kiangnan. Editore :

#### STORIA GENERALE

minciare da farla ritornare, prima di dichiararli ribelli: ch' egli stesso lo consigliava di richiamare tutti gli efiliati fuggitivi, e l'istesso Euth-chi- Licou-pang, promettendo a' primi il loro perhoung ti. dono, e so prattutto un impiego a Licou-pang, da cui poteva sperare molti importanti fer-

vizi, mercè la stima, che gli abitanti di Pei facevano del di lui merito.

Il Governatore, dopo d'avere ritirata la fua famiglia, fece pubblicare un perdono : ed avendo richiamati ancora gli efiliati, mandò, nel tempo medefimo, alcuni fuoi confidenti nelle montagne a cercare Lieou-pang. Ma quando seppe, che questo era ritornato, e che già fi avvicinava alle mura della città, gliene fece chiudere le porte, e ricusò di riceverlo; perocchè la di lui riputazione gli dava troppo fospetto.

Lieou-pang, forpreso, e sdegnato per questa condotta, non volle tornare indietro; ma avendo scritta una lettera in un pezzo di seta bianca, la legò ad una freccia, e la lanciò fo-

pra alle mura.

La fentinella, che la raccolfe, dopo averla letta, flimò bene di non portarla al Governatore: ma avendo radunati alcuni cittadini , la lesse nuovamente in loro prefenza. Un momento dopo, esti prendono tutti le armi, fanno sollevare il resto della città, sforzano la casa del Governatore, lo uccidono, e di là vanno suhita

bito ad aprire le porte a Litou-pang, che introducono con efferarodinarie accidenzazioni di L'ERGE.

Pei, e gli formano un corpo di truppe di tre Pell-chi mila giovini feelti, i quali avevano per di finitivo alcune bandicre roffe. Quefto fu il primo paffo, che conduffe Litou-pang al più alto punto del fun formano.

Nell'i ilteflo tempo, Hiang-leang, del pacfe d'Hia-fiang (1), fi fece altresi un partito. Questo aveva un fratello, chiamato col nome di Hiang-vuen, il quale era Comandante delle truppe di Tchin-ching. Hiang-yuen aveva un figlio, detto Hiang-titè, che egli aveva condotto in su compagnia, per addeltratio nel mestiere delle armi; ma un omicidio, che questo giovinetto commis, lo obbligò ad alloutanarsi da suo padre, ed a rittrarsi presso d'Hiang-leang, sica zio, a fine d'evitare le vive perfecusioni del parenti dell'ucción.

Hiang-leang lo ricevette, e si diede la cura disparagli la maniera di guerreggiare. Hiangtifè fece, in tal messiere, progressi così rapidi, che avendo superati tutti quelli dell'età sua, meritò d' effer posto nel numero delle persone di maggior abilità.

Yn tong, Governatore d'Hoei-ki, avendo fapuro, che Tebin-ching fi era ribellato, pre-

(1) Pi reheou d'Hoai ngan fou nella provincia del Kiang-nan. Editore. AVANTI fe la rifoluzione di metterfi in marcia per anl'en.cn. dare a farlo rientrare in dovere, e nominò Eulb-chi- Hiang-leang per Comandante delle fue truppe. trans-ti, Highg-leang, il quale aveva altre mire, man-

dò Hiang-tliè ad uccidere questo Governatore : dopo di che, radunò tutti gli Uffiziali, e pose loro fotto gli occhi i morivi, che lo avevano determinato a quell'azione, lo che fece con tanta eloquenza, ch'effendosi tutti dichiarati in di lui favore, clessero lui stesso Governatore d'Hoei-ki, e gli diedero per Luogotenente Hiang-thè, suo nipote, che non aveva in quel tempo più di venti-quattro anni d'età, e che fu il più formidabil antagonista di Licoupang, ed il di lui competitore al Trono.

Tien-tan, dell'antica famiglia de' Principi di Tfi, vedendo, ch' erano insorte tante turbolenze in tutto l'impero, strinse un'alleanza con Tien-jong, e Tien-hong, della fua ftella famiglia, il di cui oggetto fi ora d'acquistar nuovamente gli stati de' loro antenati. Fiffato ch' ebbero questo dilegno, essi si setero fegretamente un partito molto distinto nella città di Ti (1), composto quasi tutto di giovani valorofi, e robusti. I tre capi rimafero fra loro d'accordo, che Tien-tan, dopo d'aver commesso qualche disordine nelle campagne, fi farebbe avvicinato, alla tella di

(1) Al Nord-Ouest di Kan-yuen-hien di Tfingtcheon-fou nella provincia nel Chan tong, Editore,

dotto al Governatore.

pochi feguaci, alla città: che Tien-jong, e Tien-hong avrebbero domandata permiffio- L'ER. CR. ne d'andar contro di lui: ch'egli avrebbe 209 finto di combattere; e si farebbe lasciato sar boang-si. prigioniero con alcuni de fuoi, per effere con-

La trama fu eseguita come era stata imaginata. Si finse di venire alle mani: Tientan restò vinto, e prigioniero con molti de' fuoi feguaci: questi furono legati, e condotti presso del Governatore, il quale gli costituì davanti il suo Tribunale per interrogargli , e far loro il processo.

Ma appena il Governatore fi era posto a sedere, che le suni, colle quali i supposti prigionieri eran legati, caddero a terra. Esti prefero le armi, che gli erano ftate preparate: si lanciarono sopra il Governatore, lo uccifero; e fostenuti da quelli, che gli avevano introdotti, fi refero padroni della città, e riflabilirono i Principi di Tfin.

Han-kouang, ch' era stato spedito da Outchin negli stati di Yen, ad oggetto di sedarvi le turbolenae, vi fi diportò con tanta faviezza, e prudenza, che i personaggi più distinti del paese presero la risoluzione di riconoscerlo per loro Principe. " Voi non vi " riflettete (ei diffe loro)! Che avverrà poi 3) di mia madre, la quale fi trova nelle mani a d' Ou-tchin? "

B 4 " Ou-

"Ou-tchin (essi risposero) non è senza L'ER.CR. » inquietudini. Ha egli, all'Ouest gli stati " di Tfin, ed al Mezzogiorno quelli di Tchou. house.i., de quali deve temere. Dal canto nostro, noi " fiamo in caso di fargli fronte, e ci credia-, mo non meno forti di lui . Se Tchin-, ching , che si è satto Re di Tchou, non " ola prenderfela colla famiglia d' Ou-tchin, , il quale di suo Generale è divenuto Re di , Tchao; come mai Ou-tchin oferebbe nuo-. " cere alla vostra? " Han-kouang, lasciandosi perfuadere da queste regioni, si fece proclamare Re di Yen; e qualche tempo dopo, Outchin gli rimando onorevolmente la di lui madre.

Tcheou-chi, che Tchin-ching aveva incaricato di rimettere in dovere gli stati d'Ouei, usò tanta dolcczza, che gli fi fottomeffero tutti, fenza che gli fosse stato necessario spargere una goccia di fangue. I Principali d'Ouei, legati dalla di lui bontà, volevano altresì eleggerlo per loro Re; ma Tcheou-chi ricusò affolirtamente tal onore.

" Nelle turbolenze, dalle quali fi trova agitato l'impero (ei diffe loro), conviene, , che voi facciate conofcere, che vi fono , encora de' fudditi fcdeli a' loro Principi. " La famiglia, che vi governava prima dell' " ingrandimento de Tsin, non è anche estin-" ta. Il Principe Ning-ling è degno d'es-

" fere vostro Re; e l'onore m'impedifce " d'usurpare un posto, ch'è ad esso dovuto. " AVANTI Que' Signori fcelsero uno fra loro, e lo 200

spedirono al Principe Ning-ling, per invitar- Euth chilo a portarli a prender possesso degli stati de' bonng ti. fuoi antenati. Tcheou-chi inviò, nel medefimo tempo, uno de' fuoi Uffiziali a Tchinching, Re di Tchou, per impegnarlo a nomina-

re Ning-ling Re d'Ouei, a fine di potersi

così confervare la fuprema autorità fopra queflo regno. Tchin-ching fece da principio molta dif-

ficoltà, pretendendo, che quegli stati, conquistati dalle sue truppe, appartenessero a lui; ma finalmente, avendo faputo per mezzo d'un quinto corriere speditogli da Tcheou-chi, che fi farebbero fatti de' paffi contro d'effo, fe non fi determinava a confentirvi, fece egli partire uno de'fuoi Uffiziali, a cui diede l'autorità di flabilire il Principe Ning-ling Re d'Ouei, fotto la condizione però, the questo prendesse Tcheou-chi per suo Primo Ministro. Tutti i Signori ebbero un estremo piacere di quest' ultima condizione.

L'Imperadore, a cui non fi potè celare una così improvvisa rivoluzione, entrò in un così terribile sdegno contro Li-ssè, gran Generale delle fue truppe, che gli rimproverò, in presenza di tutta la sua Corte, ch'egli eccitava i popoli alla ribellione.

Li-fsè .

#### 26 STORIA GENERALE

ATANY Li-fik intimorito, vedendo tuttavia lo 
Li-fik intimorito, vedendo tuttavia lo 
Li-fik intimorito, la composita de la composita de 
Li-fik intimorito de la composita de 
Li-fik intimorito de

kao il figuente memoriale:
"Voftra Maestà è cotì illuminata, e cotì
"pronta a render giustizia, che appena i
"Grandi, ed i plebei, i Mandarini, ed i po"poli hanno tempo di correggiersi. Io. Si"re, ne sono testimone, ed oscrei ecctiare
"i popoli alla ribellinor?, Questa suppica
produste tutto l'effetto, che Li-siè ne alpettava. L'Imperadore se ne dimostrò contento;
ma non per questo divenem memo crudele.
Niumo poteva esser sicuro d'un quarto d'ora
di vita. Tutti i giorni erano contrassegnati con
moove sanguinose escuzioni, le quali non
fervivano che ad aumentare il numero de' malcontenti.

Tchcou-ouen, febhene foffe flato il migliore di tutti i Generali di Tching-ching, su nondimeno il più inselice di tutti. La sua prima
campagna era slata aslai rapida; tatchè ggli si
rea inoltrato fin nelle vicianne di Hien-yang:
ma dopo la battoglia di Ki, che aveva perduta, Tchang-ban, senza dargli tempo di poter riunire i fuggitivi, lo insegui sempre da

vicino fino in Mien-chi, che si era dichiarata in favore di Tching-ching. Tcheou-ouen prese L'ER.CR. la risoluzione di quivi aspettarlo, e di dargli 208 Eulb-chibattaglia; ma sebbene avesse fatto tutto ciò , boant-tiehe si poteva sperare da un gran Capitano, su nondimeno battuto; ed in una seconda azione, perdette la vita.

Tchin-ching era informato dell'imbarazzo, in cui si trovava il suo Generale; ina non era in istato di dareli soccorso. Han-kouang, nuovo Re di Yen, lo teneva troppo occupato, effendofi portato egli stesso a mettere l'alsedio davanti Yong-yang, piazza, che a Tchinching importava troppo il confervare.

Han-kouang, malgrado i foccorfi, che Tchinching introdusse nella città, l'avrebbe certamente presa, se non fosse stato il tradimento di Tien-tfang, fuo Luogotenente, che doveva accoftarfi a nemici colla divisione da esso comandata, nel momento, in cui le truppe aufiliarie lo avessero attaccato. Questo persido, impaziente, per non aver veduto comparire alcuno; e temendo, che la presa delle città sconcertaffe i suoi disegni, si portò, bene accompagnato, al quartiere d'Ou-kouang, e lo uccile, dicendo di farlo per ordine del Re di Tchou; dopo di che, gli troncò la testa, e la mandò, per mezzo d'un corriere, a Tchinching, il quale, contento di quella prova di fedeltà usata a suo risuardo, lo nominò Ge-

nera-

#### 28 STORIA GENERALE \*

AVANTI nerale delle truppe, che inviava in foccorfo L'ER-CR. di Tcheou-ouen contro l'Imperadore; ma ci 163º perderte altresi, nel combattere contro gl'Im-Eult-chi periali, la battaglia, e la vita.

Outchin, Re di Tchao, si andava stabilendo ne suoi stati, allorchè un improvvisi accidente rovino interamente i di lui affari. Li-leang, gran Generale delle di lui rruppe, dopo aver provveduto a tutto ciò, che riguar-dava Tchang-chan, aveva ricevuto ordine di nivestite Tai-yuen. L'impresa non era sacile; e la sua armata, considerabilmente diminuita dopo la spedizione di Tchang-chan, si trovava poco in istato di sar l'assensibilmente diminuita. Goli lo determino ad andare da se stesso il lui-tun, dove era allora la Corte per otte-nere qualche rissorzo.

Per iltrada, egli incontrò la forella di Oa-tchin nel fuo cocchio. Onde dificelo da cavallo, le fi avvicinò coll' iffeffo rifpetto, che avrebbe ufato trattando col Re. Quella Principeffa, che forse non vi seca attenzione, pasò senza corrispondere alla cortesa di Lileang. Egli ne fu cossi piccato, che attribuendo la di lei incivilè a disprezzo, tornò indictro, e la uccise. Rientrato dopo in Han-tan, alla testa d'un considerabite disfaecamento, che lo accompagnava, và addrittura al palazzo di Ou-tchin, lo sforza, uccide il Re, ed esce dalla città fenna che quasi alcuno avesse ossissima.

to opporelifi.

1300g

All'

All'avviso della cataffrofe di questo Principe, Tchang-eulh, e Tchin-yu, di lui Luogo- L'en.ca. tenenti, non poterono trattenersi dal piangere. 123 Uniscono alcune partite di truppe, e ne sor- Eulb-chimano un'armata d'alcune diccine di migliaja boang-tid'uomini, co'quali vanno a cercare Li-leang. Questo Generale, dopo avere astassina to il tuo Re, non pretendeva meno che d'entrare in possesso de di lui stati, e si disponeva ad eseguire il fuo difegno.

I due Savi furono penetrati dal dolore d'aver perduto quello, ch'effi avevano collocato ful Trono; onde infeguirono l'omicida. lo rangiunfero, e lo affalirono con tanto vigore, che lo dissecero interamente; avendolo poi lafciaro morto ful campo di batteglia, riceverono una parte de' di lui feguaci, che fa arruolarono fotto le loro bandiere.

Uno de'loro amici, nel congratularfi con effi della riportata vittoria, diffe loro: "Gli , stati di Tchao sono tutti a vostra disposizio-" ne. Non potendo occupare infieme il Trono. " voi gareggerete di generolità per cedervelo n reciprocamente. Fin ora fiete flati insepa-.. rabili e forse questa Corona diverrebbe un " motivo di discordia fra voi due. lo voglio u dirvi liberamente il mio penfiero. Voi vi , farete infinitamente più onore, riffabilendo ., l'antica famiglia di Tchao, ed ajutandola , col voftro valore, e co'voftri configli. " I due

I due savi guerrieri, pieni d'estremo piaavant: cere per avere avuta quest' apertura, secero certac.ca. care Hie, vero rampollo della saniglia de' Eslibethi Principi di Tchao, che si era sottratto alla bessag: st. crudelta di Lie, distruttore della di lui ca-

crudeltà di Lie, distruttore della di lui cafa; e lo ristabilirono sul Trono de suoi antenati, nella prima Luna della primavera, assegnandogli la città di Sin sou (1) per residenza della sua Corte.

Tchin-ching, ch'era flato il primo capo de' ribelli, non ebbe una fine più fortunata di quella d'Ou-tchin, e degli altri, ch'egli aveva spediti nelle differenti provincie dell'impero, per accendervi il fuoco della ribellione . L'Imperadore, avendo aumentato il numero delle truppe di Tchang-han, suo Generale, ch'era stato fin allora fempre affistito dalla fortuna, gli diede ordine di porsi in marcia contro Tchin-ching . Questo Generale, ch'era altrettanto buon Politico, quanto gran Capitano, giudicò che finattanto che Tchin-ching vivesse, non si sareba bero mai potuti estinguere i ribelli. Gli riuscì d'impegnare Tchuang-kia, ch'era il Comandante de carri da guerra di Tchou, a rientra. ro nell'ubbidienza de' TsiN .

Tchuang-kia, per farfi un merito preffo dell'Imperadore per mezzo di qualche gloriosa azione, prefe così bene le sue misure con quel-

<sup>(1)</sup> Ki-tcheou di Tchin-ting-fou nella provincia del Pè-tchè-fi. Editors.

quelli, che aveva tirati al luo partito, che uccife Tchin-ching, e fi pofe in marcia per andare a raggiungere Tchang-han; ma Lieouchin, vecchio Uffiziale di Tchin-ching, lo Eulo-shiinfegul coal da vicino, che dopo un oftinato hang-ticombattimento, lo prefe, e lo fece morire alla tella delle truppe, le quali riconobbero

King-kieou per Re di Tchou.

Tchao-ping, che fi era posto nel partito del Re di Tchou, avendo saputa la di lui funcfla morte, passo il fiume Kiang; e per timore, che quest'avviso rallentasse l'ardore de' popoli, sparse le piu savorevoli nuove, e spedi Hiang-leang, alla testa da'soi otto o nove mila uomini, per andare ad insustrare gli stari di Tsi.

Tchin-yng, nato in Tong-yang (t), giovine intraprendente, ed attivo, profittando di questi tempi di turbolenza, fi formò un partito così confiderabile, che trovandofi in breve tempo, alla tella d' un' armata di venti mila uomini, son era più chiamato che col nome di giovine Re. Sua madre gli probì affolutamente di foffirilo. "Contentatevi (ella gli diffe), del nome di Generale : fe riufcite nella vo-,, fitra imprefa, farà troppo per voi il prendere la qualità di Principe; e se non vi riu-, fette, vi farà più facile il potervi falvare,

" Non

<sup>(1)</sup> Hiu-y-hien di Fong-yang-fou nella provincia . del Kiang-nan . Editore .

" Non conviene eccitar così presto l'odio degl' L'ARCE. " invidiofi . "

Questo giovine, docile agli ordini di fua madre, intimò alla fua picciola armata, che più non voleva, che gli fosse dato il nome di Re, e la determinò ad arruolarsi sotto le bandiere

d'Hiang-leang, Uffiziale d'una gran riputazione, e nato da una famiglia, che aveva altre volte fomministrati de' Generali alle armate di Tchou; ed a fine d'afficurare il buon esito del gran disegno, che gli riuniva, disse a' suoi soldati, ch'egli stimava bene, che si congiungessero con Yng-pou, a fine di portarsi unitamente ad aumentare le forze d'Hiang-. leang, che aveva armato per l'istessa impresa.

Yng-pou, Uffiziale dell'Imperadore EULH-CHI-HOANG-TI, fi trovava efiliato nella montaona Li-chan, dove erano molte diecine di migliaja di delinquenti . Siccome egli era la persona più considerabile fra tutti loro, e fornito di molto spirito, e di molta accortezza, così seppe ben presto rendersi affezionati i compagni del fuo efilio. Annojato finalmente di questo odioso soggiorno, se n'era suggito con i più rifoluti, ed era andato fulle rive del fiume Kiang ad esercitare il mestiere di ladro.

Affai vicino a quel luogo, su i lidi del lago Po-yang (1), foggiornava Ou-joui, il qua-

<sup>&#</sup>x27; (1) Gran lago, fituato fra Nan-Kang-fou, Kieoukiang, e San tcheou fou del Kiang ti . Editore .

le aveva faputo talmente guadagnarfi il cuore degli abitanti di questo cantone, che piu non lo L'ER.CR. chiamavano con altro nome fe non con quello di Principe di Po-yang, e gli fi erano interamen- haang-ti. te fottomessi. Yng-pou ando a trovario, e gli diffe, che aveva alcune migliaja d'uomini al luo fervizio. Nel primo abboccamento, che effi ebbero insieme, Yog-pou piacque in maniera ad Ou-jour, che questi gli diede sua figlia in mo-

glie, e lo nominà Generale del fuo efercito. Hiang-leang, dopo aver ricevuto il rinforzo

delle truppe di Tchin-yng, d'Ou-yuei, e d' Yng-pou, fi trovo alla tefta d'un'armata di più di settanta-mila uomini. Questo Generale radunò, in un'affemblea, tutti gli Uffiziali, e parlò loro in tal forma: " Tchin-ching ha " travagliato, il primo di tutti, sopra il gran " difegno, che ci ha obbligati a prendere le , armi, e non ha avuto il vantaggio di ve-, derlo adempito; anzi vi ha perduta mifera-" bilmente la vita per mano d'un traditore. " Appena si sparse la voce, ch'egli più non " viveva, che Tiin-kia, per mezzo di Licou-, tchin, fenza prender configlio da alcuno, " ha penfato di fostituirgli King-kieou, lo che ,, noi non dobbiamo foffrire. La mia intenzione fi è d'andare a punirlo della fua temerità. "

Terminata ch'ebbe quest'arringa, ei si pofe in marcia, alla teffa della fua armata, per portarfi a cercare King-kieou. Questo nuovo St. della Cina T. VI.

AVANTI Re di Tchou rimate prigioniero in una bat-L'LALCE, taglia, ch'egli perdette, e fu uccifo d'or-208 dine del fuo vincitore.

beaug-ti.

Per fia difgrazia, Licou-pang non giunfe in tempo per difenderlo. Quefto giovine erose, fenz'aver altro motivo che quello di fervire King-kieou, fi era pofio in marcia, accompanto da una picciola truppa, ed incontrò per fifrada Tchang-leang, ch' era guidato dall'ifeffo difeppo. Queft' ultimo, informato di. ciò, che pubblicamente fi dieva di Licou-pang, fi fottopofe al di lui comando con tutta la gioventi, che lo aveva figuito.

King-kicou, informato dell'affetto ch'effi averano per lui, e della loro marcia, aveva loro fatto dire che fi opponeffero ad un diflaccamento di truppe di Tfin, che fi avanzava contro Tchou. Quefti due partigiani fuvono battuti; ma avendo riuniti i loro dispersi figuaci, si gettarono sopra il paele di Tang, e sie ne refero padroni. Superbi di quefa profeciola prosperità, credettero di trovare l'isteffa facilità dalla parte di Fong (1), ma a'insananono; e dopo avervi incontrati de' forti olfacoli; si erano posti in cammino per raggiungere King-kicou.

L'improvvisa disfatta, e la morte di quefio Monarca gli determinò ad abbracciare il partito d'Hiang-leang, da effi incontrato in

Siuè.

(1) Fong-ven di Siu-tcheou nel Kiang-nan, Editore.

Siuè (1). Queflo Generale, mercè il credito di Licou-pang lo accolfe, e gli diele anche un AVANTI L'ERCER, rinforzo di truppe per vendicari dell'affronto, 2080 che aveva ricevuro davanti Fong. Il giovine Fullo-tia guerriero la prele d'affalto, e ne fece demo-boarg-ti-

lire le muraglie; ma non imitò la crudeltà d' Hiang-yu, nipote d' Hiang-leang, che fece paffare a fil di fouda tutti gli abitanti di Siang-tching, perchè era flato obbligato, qualche tempo prima, a levarne vergognofamente l'affedio.

Frattanto il regno di Tchou non aveva ancora padrone, ed Hiang-leang non parlava d'eleggerlo. Fan-tseng, ch' era in età di più di settant'anni, e del paese di Kiu-tchao, si portò a trovarlo, e gli parlò in quella forma: "Ne' " tempi, ne quali i Priocipi di Tin distrus-" fero gli altri fei Principi, che dividevano , con loro l'impero, esti s'impadronirono de-" gli stati di Tchou, senz' aver alcun mo-" tivo di dolerfi del Principe, che gli gover-" nava. Il dritto delle genti, e la buona fe-" de violata da' Tsin nel ritenere prigioniero " Hoai-ouang, senza permettergli di poterse-" ne tornare ne'fuoi frati , irritarono contro .. di loro tutte le persone dabbene. Allorchè .. Tchin-ching incominciò la guerra, in ve-., ce di cercare qualcheduno della famiglia de' C 2

(t) Lieou, al Sud, cinquanta ly in distanza da Teng-hien di Siu-tcheou-sou nella provincia del Chautong. Editore.

STORIA GENERALE AVANTE " Principi di Tchou, a cui aveffe potuto res'sa.ca., fittuire il Trono ulurpato, fece proclamare 208 ,, se steffo Re di Tchou; e tutti previddero . home it ., che non farebbe lungamente regnato . Voi , venite, o Signore, dopo di lui: siete alla " testa d'una numerola armata, piena d'ec-" cellenti Uffiziali : discendete anche da una

, famiglia, che ha profuso il suo sangue in " fervizio de' Principi di Tchou; e renderefte , il voftro nome immortale, se ristabiliste i " discendenti di questi Principi, che i vostri " antenati hanno riguardati come loro padro-

" ni, e ferviti con fedeltà, "

Hiang-leang, mosso dal discorso di questo favio vecchio, fece molte perquifizioni, le quali furono per lungo tempo inutili; ma finalmente fu trovato un pronipote d'Hoaiouang in cafa d'un povero coltivatore, di cui guardava gli armenti.

Hiang-leang, dopo d'efferti afficurato della di lui nascita, sece riconoscere per Re di Tchou quest'ultimo rampollo della famiglia diffrutta e fifsò la refidenza della di lui Corte in Hiu-y (1). Animato da questo primo atto d' equità, ei rimife ancora uno de discendenti de' Principi d' Han in poffesso dell'eredità de' di lui maggiori . In tutte le bocche risuonava il di lui elogio, e l'amore de'popoli fervì di

<sup>(1)</sup> Hiu y hien di Ssè-tcheou di Fong yang-fou nel Kiang nan . Editore .

di mercede al di lui difinteresse. Il suo partito fu ancora accrelciuto dal gran numero de' AVANTI fudditi di questi due nuovi regni, che si por- 208 tarono ad arruolarfi fotto le di lui bandiere . Fulh-chi-

Frattanto il valorofo Tchang-han, Generale delle truppe Imperiali, fosteneva con molta gloria gli sforzi de' ribelli . Dopo d'aver guadagnate diverse battaglie contro l'armata di Tchou, si era egli innoltrato negli stati d'Ouei, e riconduceva felicemente i popoli fotto l'ubbidienza dell'Imperadore, I Generali d' Quei , ve dendofi quafi in procinto di foccombere, spedirono corrieri sopra corrieri a' Re di Tsi, e di Tchou, per chiedere loro de' foccor si . Quello di Tsi accorse in persona, alla testa delle sue truppe; e quello di Tchou ne inviò un corpo confiderabile fotto il comando d Hiang-tou.

Tutte quelte foldatesche, essendosi riunite, formarono un efercito, il quale avrebbe obbligato Tchang-han a ritirarii; ma egli, in vece di dimostrarsene intimorito, andò ad incontrare i Consederati, e diede loro battaglia. Il Re di Tsi vi rimase ucciso. Il Generale di Tfin, profittando del fuo vantageto, s'innoltrò fin alla capitale d'Ouei, che prese d'assalto, e vi pose tutto a ferro, ed a fuoco. Il Re d'Ouei, spinto dalla difperazione, volle piuttollo gertarfi in mezzo alle fia none, che cadere nelle mani de nemi-

ci. Il di lui fratello ebbe la forte di falvarfi ne-AVANTI gli stati di Tchou, d'onde riceve in appresfo de foccorfi, per poter rientrare in poffesso Fath-thi del regno d'Ouei. boare ti.

Se tutti i fudditi dell' Imperadore foffero flati così zelanti nel fervirlo come lo fu il valorofo Tchang-han, per quanti progressi avesse fatti la ribellione, è cofa certa, che fi farebbe venuto a capo d'estinguerla. Ma la condotta dell' eunuco Tchao-gao, che privava foietatamente di vita tutti coloro, che non feguivano ciecamente la sua volontà, aumentava di giorno in giorno il numero de' malcontenti, e diffruggeva tutto il bene, che Tchanghan andaya facendo.

Tchao-kao godeva di tutta la confidenza d'EULH-CHI-HOANG-TI, il quale non usciva giammai dal fuo palazzo. I fuoi Grandi non potevano rappresentareli ciò, che accadeva se non per il canale di questo disprezabile eunuco, che non lasciava pervenire all' orecchio dell'Imperadore se non quello, che cali voleva che sapesse.

Alcuni de'principali della Corte, vedendo crescere il disordine, presero la risoluzione di penetrare fin all' Imperadore, ulando però tutta la prudenza riguardo a Tchan-kao, di cui temeyano la vendetra, a motivo de' funesti efempi, che avevano giornalmente davanti gli occhi. Effi fi proponevano d'ottenere dal

Prin-

Principe, che confiddire nelle loro mani le redini del governo; e confeguentemente gli L'ER.CR. rapprefentarono, ch' effendo egli collocato nel primo riango fra gli uomini, non convent. Fallocita va alla fua dignità Imperiale l'agire da fe

va alla sua dignità Imperiale l'agire da sessioni con la sessioni dalla cura degli affari, incaricandone quelli, fra loro, ch'erano somitt d'esperienza, e di capacità; e che tal pedo era proprio de l'uddit, e non d'un gran Monarca, suo pari. L'Imperadore, occupato unicamente ne suo piaceri, abbandono loro di buona voglia quel penoso pensiero, dando a' medesimi una piena autorità di governare come meglio lo avesse oreduto opportuno.

L'eunuco Tchao-kao, furiofo per effere flato fatto tal paffo fenza fua partecipatione, fi determinò a vendicarfene fopra Li-fae, il quale, come Primo Miniftro, fi trovava alta tefla di quella deputazione de Grandi; onde accusò Li-yna, di lui figlio, ch'era flato fpedito contro i ribelli, d'affere d'intelligeneza co'medefimi. Ei pofe forto gli occhi dell' Imperadore, che la di lui autorità era difprezzata, e che gli ordini di Li-faè cano p'àtrifpetati degl' Imperiali. Chiufe il fuo difcorfo, col configliare il fuo patrone d'approvi un pronto riparo, fenza afpettare, che Li-faè prendeffe un maggiore afgendente, e che il male fi endeffe incurabile.

EULH-CHI-HOANG-TI, troppo credulo, pre-C 4 flò

AVANTI flo fede alle infidiofe relazioni del fiuo faven'ana.c., itto; e fece fpedire l'ordine, che Li-yn foffe 108 arreflato, e confegnato al Tribuade de delit-Eulis-che, il. Li-lich fu caricato di catene, e confinato franquiti in un'ocura prigione; e fi diede al perfido Tchac-kao la commiffione di formare il di

tchuen contro i ribelli .

lui proceffo.

Quell'eunuco fece arreftare, nel medefimo
tempo, più di mille perfone fopra i più leggieri indizi, o folpetti d'avere avuta qualche
corrifpondenza con Li-fsè. Ei pretendeva d'acquiffar qualche prova del tradimento di quelto
Primo Miniffro, e del fuo figlio, il quale aveva perduta la vița nella battaglia di San-

A tal notizia, la quale giunfe a Li-fiè, mentre era prigione, quello Ministro difect una supplica per giustificare la propria innocenza, e quella di son figlio. Ma l'eunaco la intercetto; e questo stesso de la ficertato il supplizio di Li-fiè, che sice ridurre in pezzi in mezzo alle ruore. Dopo d'una così orribite decuzione, il "Imperadore, por ricompensato del suo zelo, gli diede il posto dello sventurato Li-fiè.

Allorchè Hiang-leang seppe la perdita della battaglia, ch'era stata data negli stati d'Ouei, vi accorse con tutte le truppe, che si trovavano sotto il suo comando, battè Tchang-han,

e lo infegui fin a Ting-tao (1), dove questo Generale, avendo voluto fare alto, fu nuova- AVANTI mente battuto, ed obbligato a ritirarfi.

Daun'altra parte, Hiang-yu, nipote d'Hiang- Fulb-chileang, e Lieou-pang disfecero le truppe Im- boang-tiperiali nel paese di San-tchuen. In quest'azione avvenne, che il Generale Li-ya, figlio di Li-ssè, perdette la vita. Hiang-yu vi fi distin-

fe col fuo valore, e Licou-pane colla fua condotte .

Questi vantaggi secoro prendere tanto coraggio ad Hiang-leang, che incominciò a diforezzare Tchang-han, e le truppe di Tin. Siccome non ne parlava che in una maniera poco onorevole in profenza di Song-y . così questo gli diffe: "Signore, io ho sempre udi-,, to dire, che un Generale, il quale disprez-, za il fuo nemico, è già mezzo vinto. Vi ., confesso, che incomincio a temere per voi. " Hiang-leang non gli rifpofa che con uno fcoppio di rifa.

Tchao-kao, nel ricevere l'avviso, che l'armata Imperiale era flata diftrurta, mandò un ordine a tutte le migliori truppe dell'Imperadore, che si mettessero in marcia per portarsi a raggiungere Tchang-han. Questo Generale non ebbe così tolto ricevuto tal rinforzo, che tornando indietro, trovò Hiang-leang accam-

<sup>(1)</sup> Ting-tao hien di Yen-tcheou-fou nella provincia del Chantong . Editore .

AVANTI pato tuttavia in Ting-tao, e fi determinò a L'ER.CR. dargli battaglia. Hiang-leang, pieno d'una di-208 sprezzante fiducia, non la ricusò; ma non pashuib-chi-sò gran tempo fenza ch'egli aveffe esperimentato quanto vero era il configlio di Song-y; perocchè perdette la battaglia, e la vita.

Tchang-han, dopo di questa vittoria, giudicando, che non v'era più che temere dalla parte delle truppe di Tchou, passò il fiume Hoangho, entrò negli stati di Tchao, e si portò a metrere l'affedio davanti Han-tan. Tchangeulh fapeva, che non vi erano fe non pochiffime truppe in questa capitale; perlocche, credendola già perduta, se ne suggì, insieme col Re, in Kiu-lou (1), d'onde spedirono molti corrieri in Tchou, per chiedere de' foccorfi.

Il Re di Tchou diede a Song-y il comando delle truppe, che aveva destinato di spedire in foccorso di Tchao, e per Luogotenenti Hiang-yu, e Fan-tseng . Questi si unirono con Tchin-yu, il quale, dopo aver radunate le reliquie della battaglia di Ting-tao, ne aveva formato un corpo d'alcune diecine di migliaja d'uomini, col quale procurava di far fronte alle forze di Tchang-han, la di cui armata, dopo la presa d'Han-tan, si era accampata al Mezzogiorno di quella città.

Il Re di Tchao aveva nominato per Comandan-

<sup>(1)</sup> Chun-tè-fou nella provincia del Pè-tchè-li . Editore .

dante Hiang vu, perchè lo vedeva animato a far vendetta della morte d'Hiang-leang, suo AVANTI zio: e perchè aveva fatte delle premure a 208 Lieou pang d'unirsi con lui . I di lui più vec. Euth-chichi Uffiziali, e le più illuminate persone gli pofero fotto gli occhi il carattere fanguinario d'Hiang-vu, il quale, nella presa di Siangtching aveva posto tutto a ferro, ed a suoco: foggiungendogli, che finalmente quella era una maniera di agire fimile a quella degli Tsin, che irritavano l'animo di tutti i popoli. Questo Monarca, che riguardava Hiang yu come un ottimo Uffiziale, non volle fargli il torto di richiamarlo; onde gli confermò la fua commissione, per servire sotto le bandiere di Song v . Spedi ancora Lieou-pang con un distaccamento molto considerabile nelle terre di

lui fortuna . · Song-y, postosi alla testa della sua armata destinata a portarsi in soccorso di Tchao, andò ad accamparsi in Ngan-yang, e vi si trattenne per quaranta-sei giorni. Hiang-yu, tediato di questo soggiorno, si portò presso del fuo Generale, e gli diffe : " L'armata di Tfin. " come voi fapete, tiene affediata quella di " Tchao, e la nostra si consuma qui nell'ina-" zione : chi c'impedifce di paffare il fiume " Hoang-ho, e di mettere in mezzo il nemi-" co? Così sacendo, libereremo i nostri al-

Tfin; fpedizione, che fervì di principio alla di

, leati, e ci afficureremo della vittoria . " VYANTI , Non precipitiamo gli affari (gli rispose 207 , Song-y). Se gli Tsin attaccano con van-Eulb-rbi-, taggio l'armata di Tchao, ciò deve loro " costare la perdita di molta gente, e conse-" guentomente s'indeboliranno; allora noi ci n getteremo fopra di loro. Se effe fono respin-, ti, non faranno in istato d'impedirci d'en-

.. trare con truppe fresche nel loro paese : " onde il buon esito della nostra impresa è

" ficuro . " Frattanto l'armata di Tchou aveva suafi

confumati i fuoi viveri : talchè le s'incominciavano a diminuire le razioni; ed il foldato già ne mormorava . Hiang-yu fece delle nuove premure al fuo Generale, perchè fi foffe nofto in marcia contro il nemico, rapprefentandogli, che la cattiva raccolta non gli dava luogo di sperare grandi rissorse: che il soldato era ridotto a non mangiare che erba, e poco rifo, mentre la tavola del Generale era fervita con profusione : ch' egli doveva pensare alla sua armata, e non rovinarla, come faceva, in un paese mancante di provvisioni: che se gli Tsin si sossero resi una volta nadroni di Tchao, il loro efercito, fatto più forte, diventerebbe invincibile: che la perdita d' Hiang-leang, e della battaglia, in cui egli era perito, metteva il loro Re nella più gran perplessità; e che finalmente dall'esito di quel-

la campagna sarebbe affolutamente dipenduta la riputazione delle loro armi, e la verifica- C'en-CRzione del gran difegno, che gli aveva riuniti.

Non vi fu cosa capace di smuovere Song y , Eulb. bj. il quale rimale fermo nella fua prima rifolazione. Hiang-yu, non potendo più frenare lo fdegno, in cui fi trovava, nel vederlo in tal guifa temporeggiare; e profittando, dall'altra parte, del disgusto de'soldati, lo uccise nella di lui propria tenda, e sece pubblicare di averlo fatto per ordine del Re; perocchè era d'intelligenza co'nemici. Dopo di ciò spedì un corriere alla Corte de'Tchou, dove otrenne il co-

mando, mercè le istanze fatte da tutta l'armata. Tofto che n'ebbe ricevuto l'ordine dal Re. di Tchou, distaccò Yng-pou con un corpo di venti-mila uomini, a'quali fece paffare il fiume Hoang-ho per andare ad impedire il trafporto de' viveri all'armata di Tfin : ed egli istesso, secondando le istanze fattesti da Tebao. perchè accorreffe in fuo ajuto, palsò il fuddetto fiume, alla testa delle sue truppe, senza portarfi dietro maggior quantirà di viveri di quanti gli potevano bastare per tre giorni. Fece quindi bruciare tutte le barche, ch'erano fervite al fuo paffaggio, dicendo a' foldari, ch'egti voleva loro togliere coni foeranza di poter fuggire, a fine d'impegnargli, in tal guifa, a vincere, o a morire. Per incoraggirgli anche più, foggiunfe: .. Che contento di poter vea-.. dicaAVANTE L'ERICR. ", rebbe ritenuto del bottino , che si fosse 209 , fatto . "

bosng-si.

Questo nuovo Generale s'incamminò a drittura contro i nemici; e senza curarsi d'essere fostenuto da' suoi alleati, gli attaccò per nove giorni continui con una fingolare intrepidezza, e sempre con vantaggio. Tchang-han. incalzato da Hiang-vu, e dalle truppe di Tfi, di Yen, e di Tchao, conobbe troppo chiaramente, che non avrebbe potuto far fronte a tutte nel tempo medefimo; onde prese la rifoluzione di ritirarli. Ei dimostrò, in questa ritirata, tutta l'abilità d'un perfetto Generale; e la fece con tanto buon ordine fenza lasciarsi mai offendere, che qualunque volta i nemici vollero attaccarlo, n'ebbero fempre la peggio. Mercè una così prudente marcia, ei falvò tutta l'armata Imperiale.

Hiang-yu lo infeguì fenza dargli ripofo, colla speranza, che lo avrebbe stancato, ed obbligato finalmente a venire ad una battaglia. Ma Tchang-han la ricusò costantemente; mostrandosi però sempre pronto a ricevere il nemico, finattanto che, effendo arrivato nelle frontiere di Tfin , sece accampare la sua armata in un sito assai vantaggioso; in molta vicinanza del quale Hiang-yu, che lo molestava continuamente, fece altresì accampare la fua.

L'Im-

L'Imperadore spedì al suo Generale un corriere, per rimproverargli d'effere vergegnosa- AVANTI mente retroceduto davanti i ribelli; loggiun- 207 gendo, che la di lui ritirata era un effetto me- Eulb chino di prudenza, che di viltà. Tchang-han ar- boang-si. gomento da questi rimproveri, ch'egli era perduto in una Corte, dove, fotto il minimo pretesto, si sacevano perire le più onorate perfone. Ciò non offante, spedì Ssè-ma-hin con alcune precise istruzioni.

Quest' Inviato si presentò invano per tre giorni confecutivi alla porta del Primo Miniftro Tchao-kao, a cui niuno ofava parlare degli affari attuali della guerra fenza correr pericolo della vita. Ssè-ma-hin ne fu così intimorito, che ripigliò la strada del campo. Egli riferì al Generale come l'eunuco Tchaokao abufava dell'autorità, di cui era depositario, e le crudeltà inudite, che il medefimo efercitava . Soggiunfe, che non doveva sperare d'effere risparmiato egli stesso, dopo le disfatte, che aveva sofferte. Tchang-han, turbato a questa relazione, stiede per qualche tempo indecifo fopra il partito, a cui doveva appigliarsi. Si determinò finalmente a tenrar di nuovo la forte delle armi : ed avendo fatta uscire la fua armata fuori delle linee, la schierò in ordine di battaglia. Hiang-yu, testimone di tal movimento, sece altresì le sue disposizioni.

Tchang-

Tchang-han, il quale voleva rifparmiare le L'ER.CH. fue truppe, e confervarle per i tempi di bifogno. Full chi: aveva lasciato nel suo campo un corpo di riheang to ferva molto confiderabile, fotto la condorta d'ottimi Uffiziali, con ordine di ricevervi. e di riunire i fuggitivi . Effendo tutte le cose così disposte, ci sece innoltrare molti squadroni di cavalleria, i quali attaccarono con tanto vigore la vanguardia d'Hiang-yu, che la obbligarono a dare indietro; ma avendo Hiang-vu offervato, che questo corpo non era fostenuto, lo fece anche incalzare, e lo costrinfe a piepare foora l'armata di Tfin, nella qu'ile effo cagionò un gran difordine. Se non foffe flata la prudenza del fuo Generale, che fi diede tutto il pensiero di far rientrare i suggitivi nel campo, l'armara farebbe ffata inte-

ramente disfatta.

Nella fera medefima del giorno, in cui era fuccedura quel'zatione. 7. Chang-han fpedi umo de' fuoi Uffiziali ad Hiang-yu, per chiedergli usa abboccamento, e per dirgli, ch' el voleva mettere nelle di lui mani la fua perfona, e la fua armata. Hiang-yu, fuori di fi. fleffo per il, piacere, che provò a tal avvifo che fi afpettava si poco, fi trnvò all' abboccamento iodicato; e ricevette Tchang-han con tutte le dimofirazioni d'onore dovute ad un uomo del di lui merito. Effi fi giurarono un'amicizia reciproca; d'a difinche Tchang-han non

aveffe avuto luogo di credere, che Hiang-ya pretendeva qualche fuperiorità fopra di lui, tanche quello fece riconofecre dalle deu armate per 207. Principe d'Yong, e lo ritenne preffo di fe, la Edde-thi-felando alla rella degl'Imperiali Sab-ma-hin, in fessey ii. qualità di Luogottennet Generale.

Licou-pang, ch'era flato spedito dal Re di Tchou a fare una diversione nelle terre di Tin, fu anche più fortunato d' Hiang-yu; essendosi subito impadronito di Tchang-y (t); e di là effendo paffato nel paese dove si trovava Ping-yuei con circa mille foldati, impegnò lui, ed i di lui feguaci a prender partito nelle fue truppe; dopo di che, volle il fuo cammino verso Kao-yang (2). Nell'attraversare un picciol villaggio, un certo Li-y-ki, letterato di professione, raffigurò fralle di lui truppe un foldato, che aveva conosciuto altrove, e gli fece questo discorso: " Corre voce, che " Licou-pang non ami i Letterati; ma la fua , qualità di gran Capitano, ed il suo merito , mi fanno desiderare di fervire sotto le fue , bandiere. -- Non lo fate (gli rifpofe l'ami-" co); il folo abito d'uomo di lettere lo " mette in cattivo umore. Celategli la vostra " professione, se volete chiedergli d'essere am-St. della Cina T. VI. ., mef-

(1) Al Sud-Oueft, cento-ollanta ly in diflanza da Yen-tcheon-fou nella provincia del Chan-tong. (2) All'Oueft, venti-nove ly in diflanza da Kli-hien di Cal-fong-fou nella provincia dell'Ho-nan. Editore, AVANȚI " meffo al di lui fervizio. -- Io voglio farmi L'ER.CR. "; conofecre ( ripiglio il Letterato) , fenza 207 " n ch' egli fi diflurbi ? " Il foldato rifert quebang-ii, fla converfazione al fuo Generale, in cui nac-

que la curiofità di vedere Li-y-ki. Appena fi era gettato fopra d'un letto per pendervi qualche ripofo, che il foldato, ed il Letterato entrarono dove egli era. Licou-pandi finde di non efferica avveduto; ma Li-y-ki, con un tuono di voce (degnofa, gli diffe: "Cre-ndere voi di vinnerla fopra gli Tara, ufina-do delle incivilità verfo i Savi) Quelti "Principi non fono odiati fe non perchò di-prezzano i loro configli.

<sup>(1)</sup> Tchin-licon-hien di Cai-fong-fon nella provincia dell'Ho-nan. Editere.

posti dell'impero: i contorni ne sono seducenn ti : vi fono state satte abbondanti provvi-, fioni di grani: tutti gli Uffiziali della guar- 207 " nigione fono miei amici: è neceffario, ch'io Fulh-chi-" vi vada come vostro Inviato. Se mai essi

" ricufano di darfi a voi , venite allora ad at-" taccargli, ch'io vi resto responsabile del , buon efito dell'imprefa . "

Lieou-pang feguì quello configlio, che gli riufc) felicemente: quindi concepi tanta stima per Li-y-ki, che lo trattò sempre come sosse stato un fuo eguale; ed ei gli fu in appreffo utiliffimo in diversi trattati di somma importanza cogli altri Principi, i quali terminò fempre con buon esito. Questo Li-y-ki aveva un fratello, chiamato Li-y-chang, che avendo faputo, che il suo fratello maggiore si era dato a Licou-pang, pose in piede, coll'ajuto de' suoi amici, un corpo di quattro mila uomini, col quale fi portò a raggiungere questo Generale, la di cui armata fi andava giornalmente aumentando di nuovi rinforzi.

Con tante truppe, ei fi rese padrone della città d'Yng-tchuen (1). Gli abitanti macchinarono una cospirazione contro di lui; ma egli la scuoprì, e fece passargli tutti a fil di spada. Dopo di questa spedizione, avendo saputo, che Tchang-leang fi trovava negli stati d'Han, vi conduste il suo esercito; e dopo d'aver unite D 2

(1) Hiu-tcheon nell' iftelle diffretto . Editore .

le fue forze con quelle del fuddetto Generale, si AVANTI portarono insieme a metter l'assedio davanti

Nan-yang (1). Il Comandante della piazza, Eulb-chi-boang-ti, malcontento della Corte di Tsin, non si fece pressare, per aprirpe le porte alle truppe di Lieou-pang, le quali erano così ben disciplinate, che non cagionarono il minimo disordine, e guadagnarono interamente il cuore degli abitanti in favore del loro Generale .

Frattanto l'eunuco Tchao-kao, che difponeva di tutto nella Corte d'EULH-CHI-HOANG-Ti, ebbe la temerità d'innalzare i fuoi fguardi fin al Trono; e formò l'audace difegno di fagrificare l' Imperadore alla fua ambizione . Ma ficcome temeva delle forti oppolizioni dalla parte de' Grandi, così fi fervì d'un mezzo stravagantistimo, per obbligargli a legarsi ciccamente ad ogni fuo volere.

Un Uffiziale gli conduste un cervo, ch'egli presentò all' Imperadore, dicendocli, ch'era un cavallo. L'Imperadore si pose a ridere, e rispose: " Come! Voi chiamate cavallo un " cervo?" Dopo di che, volle lo sguardo a'suoi cortigiani, come se avesse chiesto il loro parere; alcuni d'essi risposero, ch'era un cavallo, ed altri fostennero ch' era un cervo.

Tchao-kao non fece alcuna dimostrazione in presenza dell'Imperadore; ma notò tutti quel-

(2) Nan-yang-fou nella provincia dell' Ho-nan . Editore .

quelli, che avevano detto, ch'esso era un cervo; e dopo d'avergli fatti arrestare, gli fece AVANTI crudelmente trucidare in mezzo alle strade. Questo barbaro dispotismo dell'eunuco canio- Enth-chinò tanto spavento, che da quel tempo in poi, honng-ti. più non si trovò chi avesse osato contraddireli.

Fin allora, questo mostro di crudeltà aveva dato ad intendere all' Imperadore, che le fedizioni erano cofa di picciol momento; e che tutto fi trovava in calma negli ftati della di lui famiglia. Frattanto avendo questo Monarca faputo, che Lieou pang aveva sforzata Ou koan, e paffata a fil di fpada tutta la guarnigione, ne fece de fanguinofi rimproveri a Tchao kao, il quale incominciò fin d'allora a temere per se stesso. Dall'altra parte, la fellonia di Tchang han, e dell'armata Imperiale destò la più viva inquietudine nell'animo dell'eunuco. Siccome effa non aveva avuta origine che dalla di lui perfidia, e dalla di lui malvagia amministrazione, così temette, che giungendo tutto all'orecchio d'EULH-CHI-HOANG-Tt, questo Imperadore gli facesse sentire tutto il peso del suo sdegno; onde prese la risoluzione, per garantirli dal meritato galligo, d'eseguire il progetto, che aveva già formato, contro il suo Principe, e di farlo assassinare. Impegnò Yen-vo. Governatore d'Hienyang, uno de'fuoi partigiani, a portarfi con Ďэ

AVANTI una parte delle lue truppe nel palàzzo, dove l'inc.ca, macchimatono infleme di far gridare in tutte 207 le fratde, che i nemici erano già entrai nel. Estibolò la città, e che il palazzo medelimo non era keargrii, più ficuro; e d'obbligare allora l'Imperadore a dafi la morte, per non cadere nelle mani

de' ribelli . Dopo d'avere stabilito questo concerto, essi fanno spandere il terrore in tutta la città. Quelli. che presero le armi, per difendere il loro Sovrano, furono tutti trucidati. L'Imperadore fi lamentò co'fuoi eunuchi, che non ne lo avevano refo avvertito. .. Se noi lo avessimo fat-, to (eglino gli rifpofero), è gran tempo, " che non faremmo più vivi. " Allora il Governatore di Hien-yang, accostandosi al fuo padrone, gli diffe: " Tutto l'impero è ribel-" lato contro di voi, bifogna penfare alla vo-" fira persona. -- Se pretendono (diffe l'Im-, peradore ) folamente il posto , che occupo , " io lo cedo volențieri, e mi contento d'ef-" fere un picciolo Principe particolare. -- Nò " (gli rispose Yen-yo); non domandano quen flo da voi. Voi avete estinte tante sami-, glie, e vogliono trattare nell'istessa manie-, ra la vostra .-- Ah! (ei disse) : mi lascino , almeno la vita, le mie donne, e i mici " figli ; e facciano dipoi ciò che vogliono di me. .. -- Tutto quelto è inutile (ripiglio Yen-yo); " l'ordine del Primo Ministro si è, che voi

" moriate, per fervire d'elempio a tutto l'im" pero; io non oferei comparigli davanti fen" ta averio fecquiro. "Il Governatore fece apor
allora avvicinare i fuoi ficarj; ed al loro Eulefactori. Eule-Cutt-ulonAvo-Ti, col cuore pieno di
furore contro il perfido cunuco Tebao-kao,
" i immerge da fe fleffo un pugnale nel feno,
e cade a piedi di Venvo, immerfo nel fuo

proprio fangue.

Morto che fu l'Imperadore, Tchao-kao (1)
raduno tutti i Grandi, e diffe loro " I Tstu
" non avevano altre volte che la qualità di
" Principi: l'orgoglio di Irnchi-hoang; ti gli
" ha fatto prendere l'augusto nome di Honng-ti
" è necessario rimettere le cose sull'antico pie" è necessario rimettere le cose sull'antico pie-

(t) Martini, nelle fue Decadi, dice, che Tchao-Kao, per non dar luogo al fospetto, ch'egli fosse flate l'aorore di quest'affassinamento, finse d'essere aggravaro da una malarria, e si tenne chiuso in casa fua per il tratto d'alcuni giorni. Quest'accorto espediente luganno il popolo in maniera, che fi diceva generalmente, che l'Imperadore non avrebbe terminati così infelicemente i tuoi giorni, se il Primo Miniftro non fi foffe trovato ammalato. Allorche tal nuova fi fparfe da per tutto. Tchao-kao, per meglio occultate la parte, che aveva avuta in quell'attentato, mostrò uno zelo particolare, e finse di fare le più efatte ricerche per porere fcuoprire gli omicidi, e punireli. Io non fo d'onde Martini abbia prefo quest'aneddoto, nulla trovando di fimile nel Tongkien-kang-mon ; anzi mi fembra , che quante accadde dopo tal avvennimento contraddica evidentemente a questa particolarità. Edirore .

" de; e non dare a Tsè-yng, che deve ora L'ER.CR., fuccedergli, altro che il titolo di Princi. " pe. " Dette queste parole, sece prepara-Fulb-chi re il figillo, e le altre insegne della dignità boanz-ti. Imperiale, e deputò uno de' Grandi della Cor-

te, per andare ad invitar Tsè-yng a portarsi nel palazzo a prender possesso dell'eredità de' fuoi antenati.

Tsè-yng, per aver de' pretesti, onde iscusarsi di portarvisi, finse d'esser aggravato da un' infermità. Ma appena che l' Ambasciadore spedito da Tchao kao fu uscito, questo Principe fi fece venire davanti i fuoi due figli, e parlò loro fegretamente in questa forma: "L'in-" same Tchao-kao ha coronati i suoi delitti " coll'aver fatto privare di vita l'Imperado-" re. Il partito di quest'eunuco si è reso ora-.. mai così formidabile, che i Grandi non ., oferebbero punire tanti delitti, e liberarci .. dalla tirannia di tal mostro. Io ho finta una " malatția per indurlo a portară qui, coll'in-, tenzione, ch'egli trovi il gastigo di tutte , le atrocità che ha commesse. Voi m'in-" tendete: io vi lascio la cura di vendicare i. ,, torti fofferti dalla vostra famiglia, e da tut-. to l'impero.

L'eunuco, in fatti, venne a presentarsi a Tsè-yng, e fu punito come meritavano i fuoi delitti. La morte di questo sanguinario Ministro produste una gioja universale. I Gran-

di, ed il popolo accortero in folla a ringraziare Tsè-yng, il quale volle abolire la me- L'ER.CR. moria di quel mostro di crudeltà colla total effinzione della di lui profapia.

Full-chibeang it.

Tsè-yng, dopo d'aver ricevute le rimostranze della pubblica riconoscenza, diede ordine, che si mettessero in marcia le migliori sue truppe, per andare ad impadronirsi del forte Yaokoan (1). Lieou-pang vi era arrivato quafi nel medelimo tempo, e voleva porvi l'affedio. Tchang-leang lo configliò ad usare uno strattagemma, ed a spiegare una quantità di bandiere fopra una montagna, che fignoreggiava la fortezza, ad oggetto d'ingannare il nemieo. Fu egli ancora d'opinione, che fi spedisfe Lou-kia, per tirare al loro partito il Governatore della piazza. A Lou-kia riusci, in fatti, di guadagnarlo. Ma gli Uffiziali della guarnigione davano dell'inquietudiae a Tchangleang. Questo imaginò di fare sfilare alcune partite di truppe al di là della montagna Kouèchan, a fine di tirare il nemico in quella parte. Ma appena effe ne avevano paffata la cima, che la guarnigione fece un'uscita. Lieoupang le lasciò innoltrare, e voltando faccia, le conduste a tamburo battente fin alla porta della fortezza, che trovò aperta, come era rimafto d'accordo col Governatore. Allora in-

<sup>(1)</sup> Novanta ly al Sud-Eft di Lang-tien-hien di Si-ngan-fou nella provincia del Chen-fi . Eduore .

- calzando gli affediati , fi refe in breviffimo aren.ca, tempo padrone della piazza; ed intimò a' fuoi 208 foldati l'ordine di defistere dalle stragi, accor-Eulb-chi dando alla guarnigione l'intera libertà d'arruolarfi fotto le di lui bandiere, e di feguirlo, ovvero di ritirarsi. Il maggior numero imitò l'esempio del Governatore, ed abbracciò

> il partito del vincitore . Licou-pang, continuando il corfo delle fue

conquiste, volse i suoi passi verso Lan-tien; e dopo d'efferiene reso padrone, nella decima Luna, nella stagione dell' inverno, si portò ad investire Pa-chang. Tsè yng, nel giungergli la notizia, che Yao-koan era già caduta in poter de'nemici, si credette irreparabilmente perduto. Per confervare la propria vita, stimò bene d'andare ad offrire a Lieou-pang il figillo, e gli altri attributi della dignità Imperiale. Rivestito adunque d'un abito sempliciffimo, con una corda al collo, e falito fopra un cocchio tirato da cavalli bianchi, ch'era un segno di duolo, si portò ad aspettare Lieoupang in un luogo, per cui doveva passare nell'andare a Tchi-tao (1).

Questo eroe, nell'offervare Tsè-yng in una positura così umiliante, scese subito da cavallo: e dopo d'avergli tolta colle proprie fue mani la corda, lo trattò con tutto il rispetto dovuto alla

(.) Dodici leghe all' Eft di Si-ngan-fon, Edirors .

Google

alla di lui nascita. Tutti gli Uffiziali erano fermamente d'opinione, che il vincitore lo AVANTI facesse privare di vita, ad oggetto di togliere ogni motivo di fedizione per il tempo Exthehiavvenire; ma il virtuolo Lieou-pang, penfando molto diversamente da loro, diffe a medelimi con quell' aria di dignità , ch'è tutta propria delle anime grandi; .. Il Re di , Tchou , nell' incaricarmi de' fuoi ordini , " m' ha raccomandato foprattutto di fare fem-" pre uso delta clemenza; e voi dovreste , procurare di ricondurmici, fe mai cono-, scelle, che me n'allontanaffi. E' cosa trop-. po barbara lo eccitarmi a far morire un .. Principe, il quale m'ha creduto così gene-., rofo, che ha avuta la fiducia di venirsi , a gettare nelle mie braccia. Io comando. .. che fi rispetti la sua vita, e la sua perso-" na medefima. Chiunque ardirà di mancargli " de' riguardi dovuti al di lui fangue, ed al .. rango, ch'egli ha occupato nella Cina, na-" gherà colla fua testa la difubbidienza a miei " ordini. " Diede ad uno de' fuoi Uffiziali la commissione di guardar questo Principe; ma lo incaricò nel medefimo tempo di trattarlo con ogni specie di rispetto, e di distinzione. Lo scettro Imperiale non rimase che per soli quaranta-tre anni nella famiglia di quest'infelice Sovrano e la dinastia de' Tsin finì con EULH-CHI-HOANG-TI, il quale merità d'effer

d'effer vittima della perfidia dell'eunuco Tchaoavanti kao, fio favorito, per aver abbandonata la 206 vita de fuoi fuditi a diferezione di quelle Esile-chi mofteo fitibondo di fangue.





# STORIA GENERALE DELLA CINA

## QUINTA DINASTIA

GLI HAN.



Opo che Tsè-yng, ultimo Principe della famiglia de'Tsin, L'ERA CREfi fu fottomeffo a Lieuu-pang, alfana. e gli ebbe confegnato il figil-

lo, e le altre insegne della Maestà Imperiale, questo Generale prese la ftrada di Hien-yang (1), capitale dell'impero, che abbandono ad effere faccheggiara, con ordine preciso nondimeno, che non fosse fatto alcun male agli abitanti . Siau-ho attentiffimo a tutto ciò, che riguardava gl'interessi di Licou-pang, suo padrone, corse subito al

(1) Hien-yaug-hien di Si-ngan-sou nella provincia del Chen-fi . Editore .

palazzo di Tchao-kao, e preferì a'mobili pre-AYANTI zioli, ed agl' istessi tesori, de'quali esso era pieno, le scritture di questo Primo Ministro, ed i registri dell'impero, che raccolse con fomma diligenza, e che furono in avvenire d'un'utilità grandiffima a Licou-pang, per metterlo al fatto delle rendite, e della numerazione delle provincie.

Gli Uffiziali, ed i foldati rispettarono religiosamente gli ordini del loro Generale, e non si secero lecito d'accostarsi al palazzo Imperiale, in cui questo conquistatore andò ad alloggiare. La bellezza delle donne, il luffo de'mobili, e gl'immensi tesori, che in esso trovavanti, feduffero quest'eroe in maniera, che fcordandofi, per così dire, di fe medefimo, non volle più uscirne, malgrado le savie rimostranze sattele da Fan-kouai.

Tchang-leang, i di cui configli gli erano stati altre volte così utili, fremette nel vedere il pericolo, a cui la voluttà lo firafcinava. " Come , Signore? (ei gli diffe) menn tre noi non riconofciamo il buon efito delle " nostre imprese che dal disprezzo, che i Tsiw " hanno fatto della virtu, il loro esempio non " basta a spaventarvi? Sedotto da piaceri, vo-" lete voi effere riguardato come un secondo " Li-kouč? La troppa effeminatezza avvilisce , un guerriero. Un Principe, che chiude " l'orecchie a'configli, non può evitare la

" sua rovina. Fan-kouai ha tentato invano " di strapparvi da questo incantato soggiorno. AVANTE .. Ei vi ha additato il vostro dovere; se non 206 vi affrettate a suggire, Hien-yang sarà la

. vostra tomba. " Lieou-pang, ritornato finalmente in se steffo avendo fentita la verità di quello discorfo, diede i fuoi ordini per uscire sul fatto da Hien-yang. Nulla volle che fi trasportastaffe de' tesori, che lo avevano abbagliato. La fua armata prese la strada di Pa-chang, dove effendo arrivata, egli fece venire molti vecchi degli stati di Tsin, e parlò loro in tal forma: ", Voi gemevate fotto la tirannia de " TSIN. Tante famiglie estinte al più leggie-, ro fospetto: il sangue ch'è scorso a rivi " per tutte le parti, non vi prefentavano che " scene d'ingiustizia, e d'orrore. Ciascuno di " voi temeva una forte simile per se steffo, " e per i suoi. Io vengo a diffipare i vostri .. timori, ed a far rinascere i tempi de' .. TCHEOU. Vogljo, che la tranquillità, e " l'abbondanza fieno vostro appannaggio. Non , fono venuto in Pa-chang fe non per istabi-" lire delle leggi proprie ad afficurare la vo-" fira felicità. Andate, pubblicate in tutti gli " flati di Tfin, che io non ho altra inten-

zione se non di fare del bene. " I popoli di Tsin, allettati da queste lusinghiere speranze, accorrevano in folla a reca-

re de rinfreschi all'armata di Licou-pang, ma
avanti questo Generale, mosso dallo zelo, per timoaus re di privar loro stessi del loro necessario,
prosibi a'stioi foldati di ricevere così alcuna.
Questa moderazione servi a maggiormente accrescere il desiderio di que'popoli d'aveclo per
loro padrone.

Licou-pang, all'avviso che ebbe, che Hiang-yu andava facendo le opportune dispofizioni per istabilire Tchang-han Re di Yong, in riconoscenza d'effersi dato a lui , pensò alla maniera d'afficurarsi il possesso degli stati di Tfin. Con tal veduta, sece sfilare delle truppe verso Han-kou koan. Hiang-yu, dal canto fuo, fi avanzo, per contraftargli l'acquisto di questa piazza; e distaccò King-pou, a cui diede l'ordine d'impadronirsene. Siccome essa era sfornita di provvisioni, e suori di stato di potersi disendere, così King-pou vi s'introdusse senza incontrare veruna difficoltà. Licou-pang fpedi Tiao-ou-chang ad Hiangyu, per infinuargli, che non fi opponesse, allorchè avrebbe presa la qualità di Principe di Tsin, perocchè ne aveva in mano il sigillo. " Dite al vostro padrone (rispose Hiang-yu " all' Inviato), ch' io fono fuo nemico, e mi , troverà da per tutto, in qualunque luogo ,, egli vada, con un'armata di quattro-cento " mila uomini. "

Licou-pang, schbene non ne avesse avuti più

più di cento mila effettivi, non fi lafciò intimorire da quelle minacce; e fece correr la AVANTI voce, che ne aveva dugento mila. La fua armata fi trovava allora accampata in Pa-

chang, e quella di Hiang yu in Long-men (1). Fan-tseng, confidente, e configliere di Hiangvu, discorrendo con lui della guerra, ch' era per accenderfi fra questi due rivali, gli diffe. effer cofa manifelta, che Licou pang aspirava all'impero, attefa la condotta piena di moderazione, che allora teneva; mentre aveva in altri tempi amate eccessivamente le donne, ed il denaro. Fan tieng era anche d'opinione. che Lieou-pang, affistito da consigli di Tchangleang, farebbe flato fempre d'offacolo all' elevazione d' Hiang-yu; e che quest'ultimo non avrebbe mai potuto acquistare una superiorità d'ascendente, finattanto che Tchang leang avesse fostenuto le parti di Licou pang. Siccome vi era stata corrispondenza d'amicizia tra Fantleng, e Tchang-leang; così il primo d'effi nrese la risoluzione di passare nel campo di Pa-chang ad abboccarfi coll'altro, per impegnarlo ad abbandonare Lieou pang, ed ad abbracciare il partito di Hiang-yu. Fan-tieng fece uso di tutta la fottigliezza del suo spirito, per persuadere Tchang-leang, il quale gli rispole: " Il Re di Tchou, allorche m' in-St. della Cina T. VI. " viò

(1) Diciassette ly all'Est di Ling-tong-hien di Si. ngan-fou nella provincia del Chen-fi . Editore .

AVANTI , viò a fervire Licou-pang, mi raccomandò
L'an.ca., d'ajutarlo con tutti i mici lumi. E' tratto
, no nella buona fortuna, abbandonarlo poi
, nella contraria? La fedeltà, che a lui deg, gio, efige di piu, ch' lo lo averra del paf, fo, che avere fatto. "Licou-pang dimofirò, che non gli farebbe difipiacciuto di fare
ua diforo con Fan-refene.

Allorche questo Generale lo vidde entrace nella fua tenda, gli prefentò una tazza piena di vino, dicendogli: "E' più che vero, ,, che da che ho posto il piede in questo pae-" fe, nulla mi fono appropriato delle immen-" se ricchezze, che ci ho trovate. Ho fatta , la numerazione del popolo ; ed i figilli de' " Mandarini , insieme co'tesori dello stato . , fono flati posti in sicuro sin all' arrivo del " vostro Generale. Ho voluto sar custodire la " fortezza d' Han-kou-koan " per garantirla ", dalle intraprese, e dagl'insulti de mal in-" tenzionati, che fogliono fempre profittare , di questi tempi di turbolenze. Dite ad " Hiang-yu, ch'io non ho mai avuto dise-" gno di separarmi da lui, e che domani matn tina mi porterò a vifitarlo. "

Fan-tieng ritorno, nell'iftessa notte, al campo d'Hiang-yu, a rendergli conto di quanto aveva operato, e della risposta datagli da Lieoupang. Nel giorno seguente, Licou-pang vi

giun-

giunfe, come aveva promesso, accompagnato da circa cento cavalieri; e volgendo il fuo di. AVANTI fcorfo ad Hiang-y: ,, Signore (gli diffe), voi, 206

, ed io ci siamo riuniti, per sare la guerra " ai Principi di Tfin . Gl' invidiosi de' nostri " prosperi eventi procurano d'inspirarvi della " diffidenza. Mi farelle un torto, sospettando " delle mie intenzioni. Voi avete portate le " vostre armi nell'Ho-pè, ed io le mie nell' " Ho-nan. Son entrato il primo nelle terre " di Tfin; e dopo d'aver foggiogato queste " flato, credeva di potervi chiedere il vostro " confenso per postederlo come mia conqui-

" fla; ma intendo, che voi lo difapprovate. " Hiang-yu afficurò Licou-pang, ch'egli non confervava alcun rifentimento contro d'effo : e lo invitò ad un banchetto, durante il quale, Fan-tseng, stando ritto a fronte del suo padrone, gli sece più volte segno cogli occhi, che profittaffe di quell'occasione per ucciderlo: ma Hiang yu ebbe la costanza di non corrispondere a quei segni. Fan-tseng, impazientito, usel per andare a cercare Hiang tehang, ch' era abiliffimo nel maneggiare la fciabla, e lo introdusse nella sala. Questi, dopo d'aver prefentato da bevere a due Generali, chiefe la permissione di fare l'esercizio delle armi, e gli su accordata. Hiang-pè, seguace di Lieou-pang, giudicando, che fotto questo giuoco si nascondesse qualche disegno sunesto al suo padrone,

sfodrò la fua fciabla, e fi pose a parare i col-AVANTI pi di Hiang-tchang. Hiang-tchang cercava di vincere la refissenza, e di farsi luogo per giungere fin a Licou-pang. Tchang-leang, conofcendo il pericolo, in cui egli trovavati, ricorfe a Fan-kouei , l'uomo il più intrepido , che si fosse trovato in que' tempi. Fan-kouei fi armò in fretta d'una fciabla, e d'una mezza picca, ed entrò nella fala cogli occhi fpaventati, e co' capegli fparfi, ed in difordine. Hiang-yu, tosto che lo vidde, fece cessare il giuoco; ed ordinò, che fosse dato da bevere a quel valorofo . Fan-kouei vuotò due tazze l'una dopo l'altra; e ficcome pareva, che Hiang yu lo stidaffe a vuotare anche la terza: " Un uomo (ei rispose), che non ha timore " di morire, potrebbe temere di bevere una " terza tazza? 1 Principi di Tstw., fimili ai " lupi, ed alle tigri, uccidevano gli uomini " con maggior facilità di quella, con cui " fi beve una tazza di vino; e ciò ha fat-., te ribellare tante valorose persone contro " di loro . Voi fapete , o Signore , ciò , , che vi diffe Hoai-ouang , allorchè vi fpedà " contro i Principi di Tfin. Ei si dichiarò . ,, che quello fra voi , il quale , dopo d'aver ", vinti i TSIN, foffe entrato il primo in ,, Hien-yang, ne farebbe dichiarato, e ricono-" feiuto Principe. Ciò appunto ha fatto Licou-, pang mio Generale. Di tante ricchezze, che

### DELLA CINA V. DINAS.

5 vi abbiamo trovate, non fi è rifervato il " ,, valore d'an capello; e dopo di questa grand' AVANTI " impresa, è venuto in Pa-chang per aspettar-" vi. Ecco quello, di cui è testimone tutto , il Mondo; ecco ciò, ch'è flato pubblica-" to da per tutto per di lai ordine; e frata tanto, dandofi orecchio ad odiofe relazioni. , fi forma il disegno d'affassinarlo! E non e , questo un imitare la barbara condotta de " Tsin, ed esporsi ad una caduta anche più violenta della loro ? Le persone di tal ca-, rattere non fono degne di fervire in una guer-" ra come la nostra. " Questo vivo trasporto refe Hiang-yu così attonito, che fi trovò molto imbarazzato nel rispondere .

Lieou pang, argomentando dal filenzio d' Hiang-yu, che non v'era più ficurezza per lui, finse nondimeno di non aver alcun timore, ed uscì dalla sala, accompagnato da Fan-kouei. Lasciò Tchang-leang, per sare le cortesse, che fi folevano praticare; e fe ne tornò colla poffibil celerità nel suo campo di Pa chang . Hiangyu, vedendo, ch'egli più non rientrava, fe ne mostrò inquieto con Tchang-leang, il quale gli rispose, che Licou-pang doveva esser arrivato nel fuo campo. " Ei m' ha qu' la-" sciato (soggiunse), per ringraziarvi in suo " nome, e per offrirvi queste perle in pegno ,, della fua amicizia; mi ha anche dato ordine " di fare l'istesso dono a Fan-tseng. " Que-

fto, infuriato, per efferfi lafciato fuggire Licou-AVANTI L'ER.CR. pang, calpestò le perle, esclamando: "Licou-, pang ci toglie l'impero . Bisogna aspet-, tare d'effere in di lui potere, per ricono-" scere l'errore, che abbiamo commesso? "

Hiang yu, fenza spiegarsi intorno al trasporto di Fan tieng, licenziò Tchang-leang, dopo di che, avendo dato ordine, che la fua armata fi fosse posta in marcia, prese la strada d'Hien-yang, col difegno di diffruggere questa capitale; affinche Licou-pang non avesse potuto profittare delle ricchezze, che vi fi trovavano accumulate. Questo vendicativo, e crudel Generale comandò, che sossero passati a fil di spada tutti gli abitanti senza diffinzione nè di fesso, nè d'età, nella quale ftrage perl il Principe Tsè-yng con tutta la la fua famiglia. Hiang yu, non contento d'un così orribil macello , diede anche il facco alla città; e dopo d'aver tolte le ricchezze del magnifico palazzo fabbricato da Tfin-chi-hoang. ti, fece appiccarvi il fuoco, che vi fi mantenne acceso per il tratto di tre interi mesi . in cui confumò quell'immenso edifizio. La vendetta d'Hiang-yu si estele fin sopra i morti, esfendo egli arrivato a profanare i fepoleri de' TSIN, da' quali fece estrarre i cadaveri de' Principi dell'istessa famiglia, per ridurgli in cenere, che furono dipoi sparse al vento. Queflo Generale carico, delle spoglie della città di HienHien-yang, e divenuto l'orrore di tutti i popoli, s' incamminò verlo le provincie dell'Oriente . AVANTI

Hiang-yu, il quale voleva dividere l' ina- 200 pero, mandò a chiederne la permissione ad Hoaiouang, Re di Tchou; ma questo Monarca gli rispole, che bisognava mantenere ciò, ch'era stato determinato, a tal riguardo, avanti che si sosse incominciata la guerra. Hiang-yu, malcontento d'una risposta nulla savorevole alle fue vedute, fi lasciò trasportare dallo sdegno contro il Re di Tchou. " E bene (ei diffe) : " tocca a noi a dividere quest' impero, per " la di cui conquista abbiamo sofferte tante " fatiche, e ci fiamo esposti a tanti pericoli. " Il Re di Tchou ci è debitore del posto, , a cui fi trova innalzato; con qual dritto " vuol'egli darci la legge? Convien mostrar-, gli, che fe abbiamo faputo fare quelta gran " conquifta, fappiamo ancor confervarla. "

Dopo d'aver presa tal risoluzione, Hiang-vu dichiarò di fua propria autorità Hoai-ouang Imperadore fotto il titolo ironico d'Y-TI, vale a dire, d'Imperadore giusto. " Siccome " un Imperadore ( ei foggiunfe ) deve avere , in appannaggio mille ly di terreno, così " bifogna, ch'ei vada a fiffar la refidenza del-,, la sua Corte in Tchin (1), dove lo lascia-" remo vivere in pace. "

I Prin-

(1) Onei Tchin-tcheou nella provincia dell' Ho-nan . Editore .

I Principi, effendo flati informati del pro-L'ER.CR. getto d'Hiang-yu, non ebbero ceraggio d'op-206 porfi a si fatto imembramento dell' impero.

Trovandofi padrone di quali tutte le forze, eggia rai ni flato d'opprimergii tutti. Queflo conquiflatore gli teneva tanto più in foggezione, quanto che ciafcuno d'effi aveva la fperanza d'ottenere qualche porzione di quell'immenfo flato. Così, nella duodecima Luna dell'iffefio anno, Hiang-yu, dopo d'aver tenuta una conferenza lunghiffima con Fan-feng, de-

cretò la gran divisione.

Lieou-pang aveva sostenuta una così bella parte nell'ultima guerra, che non si osò escluderlo do goni porzione, tanto più ch'era abbashana potente, per poter farsene render giultitia. Fan-tieng, il quale ne aveva timore, non gli cederte se non quello che non poteva togliergli. Fu determinato, ch' egli conservasse i psesi di Pa, di Chou, e d' Hantchong, de'quali si trovava glà in possesso, de' di regno d'Han, e gli si affendo la citrà di Nan-tching, per istabilirvi la residenza della sia Corte.

Il paese di Yong, eretto in principato in favore di Tchang-han, Generale de Tsin, allorchè egli si era dato, instenco en tutta la sua armata, ad Hiang-yu, su, in questo smembramento, cangiato in regno. Si stabili, che la città di Fei-Riou (1) ne fosse la capitale; e che Tchang-han vi tenesse la sua Corte. Ssè-ma-hin, suo Luogotenente, su nominato

AVANTI L'ER.CE. 206

Seè-ma-lin, tuo Luogotenente, tu nominato Re di Sai (2), in ricompensa de'servizj, che aveva prestati ad Hiang-leang, zio d'Hiang-yu; e su decretato, che Li-yang sosse la di lui capitale.

Tong-y, fecondo Luogotenente di Tchanghan, ebbe il regno di Tchè, e per capitale

Kan-nou (3).

Sicome Hiang-yu voleva rifervarfi il bel puefe di Leanq, così ne fece uscire Pao, Re d'Ouei, e l'obbligò a ritirarfi più verso l'Ouest in Ping-yang, dove determinò, ch' egli potesi fissar la na Corte, tuttavia col tirolò di Re d'Ouei. Chin-yang, Ustiziale d'Hiang-yu, ne'principi della guerra, aveva ottomessi di paese d'Ho-nan, e con una generolirà straordinaria in que' tempj, lo ostri al Re di Tchou, e si pose al di bi servizio. Hiang-yu ne lo sece Re, stabilendo, che dovesse tenere la sua Corte in Lo-yang; e perche Saè-ma-niang avera sedate un traordinaria cui con l'accessione del paese d'Ho-nui, e gli era riuscito di mantenere i popoli nell'use del paese d'Ho-nui, e gli era riuscito di mantenere i popoli nell'

<sup>(1)</sup> Fei-niou, oggi Hing-ping-hien dipendente da Si-ngan-fou.

<sup>(2)</sup> Sai, paese della provincia dell'Ho-nan, situato fra Ling-pao-hien d'Ho-nan-sou, e Tong-koan.

<sup>(3)</sup> Kao-nou, oggigiorno Li-tcheou del paese di Yen-gnau-sou. Editore.

ubbidienza, così fu nominato Re d'Ya, e la L'ER.CR. di lui Corte fu fissata in Tchao-kou (1).

Fu conservato ad Hie, Re di Tchao, il pacse da esso posseduto; ma gli si nigiunta l'obbligazione di tenere la residenza della sua Corte in Tai (a), e di dividere i suoi stati con Tchang-eush dichiarato da Hiang-yu Re di Tchang-chan. Yng-pou, uno de Generali di Tchou, che aveva resi i più importanti servizi, mastenendo in buson ordine tutte la ruppe, su ereato Re di Kieou-xiang (3); e gli su assegnate la città di Leou, per tenervi la sua Corte (4).

Ou-joui ebbe , per ricompenfa de fuoi fervizi, il paefe d'Heng-chan, che fu eretto in regno in di lui favore, avendo egli fottomeffa la fortezaa, che ne difendeva l'artrata; la fua Corte fu fiffata in Tchu (5). Si diede a Kong-ngao il dipartimento di Lin-kiang, collo flabilire la di lul Corte in Kiang-ling. Per quello che riguardava Kouang, Re di Ven, gli fu impofto l'obbligo di trasferire la refi-

tere .

<sup>(1)</sup> Tchao-kou, quella è Ouei-niun-fou nella provincia dell'Ho-nau.

<sup>(2)</sup> Tai, oggi Ooei-tcheou di Tai-tong-sou in quella del Chan-si.
(3) Kieou-xiang, oggi il paese di Cheou-tcheou di

Fong-yang-fou.

<sup>(4)</sup> Lou ngan-yen, distretto di Liu teheou son .
(5) Tcho, era posta al Nord-Quest, cento venti
ly in distanza da Hang tcheou son nell' Ho-pè. Edi-

residenza della sua Corte in Vou-tchong (1) e di cedere Ki (2) a Tsang-tou, in ricompen- 1'ER-CR. fa del foccorfo da questo condotto al Re di Tchao contro gli Tfin .

Hiang-yu obbligò ancora il Re di Tíi a passare in Kian-tong (3), da esso eretto in regno, la di eui capitale fu la città di Tsièmè (4); e ne gratificò Tien-tou, della famiglia del Re di Tfi, fituando la di lui Corte in Lin-tsè (5).

Einalmente stabilì il regno di Tsi-pè in favore di Tien-ngan, anche egli della famiglia di Tsi, per essersi dato, fin dal principio di quella guerra, al Re di Tehon con un corpo di truppe molto confiderabile. L'impero in tal guifa fu diviso in venti regni, ed Hiangvu fece pubblicare tal divisione in tutto l'impero; dopo di che, tutti questi nuovi Principi, nella quarta Luna, fi separarono dall'armata, e si portarono, ciaseuno a prender possessio del regno, che gli era stato asseenato.

Licou-

(1) Quefta cina più uon fuffifte, Effa era Grunta al Sud Eft, festanta ly in diftanza da Hin-sching-hien dipendente da Liu-tcheou-fou nella provincia del Kiangпап.

(2) Quelta è Yu-tien-hien dipendente da Pè-King . (2)Ki, oggi Yu-tien-bien dipendente altres) da Pè-ning-(4) Queka è Klao-tcheou dipendente da Lai-tcheoufou nella provincia del Chan-tong .

(5) Questa è Y-10u-hien di Tiing-1 cheon-son nell' istella provincia del Chan-tong . Editore .

Licou-pang, fdegnato, che Hiang-yu fi era AVANTI arrogata l'autorità di far questa divisione senza di lui, e più ancora, che gli toglieva una gran parte delle terre di Tsin, per ricompenfarne Tchang-han, Ssè-ma-hin, e Tong-y voleva fubito andare a farfene render ragione colle armi alla mano. Tcheou-pou, Koan-vng . e Fan-kouei gli facevano anche le più vive premure, perchè non differisse; ma Siao-ho, ch'era d'un carattere più prudente, gli diffe; , Sebbene il paese d'Han-tchong sia molto cat-, tivo, non è effo forfe preferibile ad una " morte ficura? - Che mai volete voi dire , (gli rifpofe Lieou-pang)? -- Voi converrete " mero (loggiunse Siao-ho), che non postia» " mo paragonare le nostre sorze con quelle di " Hiang-yu, e che se si dassero cento com-,, battimenti, non potremmo ragionevolmente ,, comprometterci d'una vittoria; questo senz' " alcun dubbio non è un trovarci molto lon-, tani dalla morte. Tching-tang, ed Ou-ouang " erano efft padroni d'una grand'estensione di ,, terreno? Il mio parere adunque farebbe d'ac-, cettare con buona grazia Han-tchong, di ren-, derci affezionati i popoli, di chiamarvi del-, le persone d'abilità, e di riacquistare passo , a passo le tre parti del paese di Tsin, che " ora ci fono tolte; allora potremo con faci-, lità far froute ad Hiang-yu, e disputare chi ., de' due dovrà reflar padrone dell' impero. "

Licou-

Licou-pane fi determinò a feguire il configlio di Siao-ho, e lo nominò fuo Primo Mi- AVANTI nistro. Con tutto ciò, Hiang yu non era sen. 100 za inquierudini a di lui riguardo; ma per non

darglielo a conoscere, distaccò dalla sua armata trenta mila uomini, e glie ne fece un dono, accordando anche la libertà a tutti quelli . che volevano porfi nel partito di Licounang. d'andare a trovarlo. Molte diecine di migliaja d'uomini profittarono di tal permiffione. Lieou-pang, per ricompensare lo zelo, e l'affetto di Tchang-leang, suo Luogotenente, gli diede un'estensione di paese sotto il titolo di regno d'Han (1).

Lieou-pang non fu l'unico malcontento delle disposizioni satte da Hiang yu. Tien-yong, irritato, perchè egli obbligava Tien-chi, Re di Tsi, ad abbandonare i fuoi stati, per cedergli a Tien-tou, si portò, alla testa d'un corpo di truppe, contro l'iflesso Tien-tou, che costrinse a darsi alla suga; e voleva che Tienchi sosse restato nella sua capitale. Ma questo Principe, tremando al folo nome d'Hiang-yu, fi falvò fegretamente nel regno, che gli era flato affeguato nella divisione. Tien-yong, sdegnato per quella viltà, e per il disonore, ch' celi

<sup>(1)</sup> Questo regno d'Han, in Cinese, si scrive diverfamente dal nome, che Licou pang diede alla sua dinastia. Ma non fi può esprimere altrimenti ne uoftri caralleri . Editore .

ATANTI egli faceva alla fun famiglia, lo infegui; ed 
L'LA.C.A. avendolo raggianto, lo privò di vita. Dopo 
206 di che, e ffendo ritoranto a ritrovare Pong206 quei, ch'era Comandante di circa dieci mila 
200 min, gli confegnò il figillo di Generale, e gli diede ordine d'andare a combattere con100 mella maniera, e d'ucciderlo; lo che fu efe201 guito nella maniera, ch'egli aveva progettata. In tal guità Tien-yong fi vidde il folo 
201 padrone dell' eredità della fua famiglia, e Re

di tutto il paese di Tsi .

Lieou-pang pendette un gran numero de luoi foldati nella marcia, che fece, per pervenire in Han-tchong. Molti de luoi flessi Uffiziali, vedendo la guerra già terminata fenza che si fosse penaraggi, lo abbandonarono, per andare a cercar fortuna altrove. Si trovò fra questi un certo Hansin, il quale non aveva avuto tempo di farsi conoscere a Licou-pang, ma di cui Sian-ho distingueva il merito.

Han-fin era d'una famiglia d'Hoai-in, cost povera, che ei fu fovente obbligato, nella fua gioventh a mendicare il pane. Nato con una patente avversione a tutte le fcienze, ed al commercio, altro piacere non aveva che quello di veder fare gli ciercizi alle truppe, e di ripetere privatamente le evoluzioni, che aveva offervare. Un giorno, in cui aveva paffata tutta la mattina nel vederle opera-

re fenza efferfi nutrito, fi trovò così debole, che appena potè firafcinarfi preffo d'una vec- AVANTE chia, sua vicina, per chiedergli da mangiare. Dopo d'affersi cibato, ringrazio la vecchia, dicendole, che un giorno avrebbe riconosciuto con liberalità il fervizio, ch'ella gli aveva prestato. Questa buona donna ne su offefa, e gli rispose brontolando: " Veramente 3, non posso aspettarmi gran cosa: voi non . avete nè anche l'abilità di guadagnarvi " il pane; e quando siete satollo, mi sate le " più belle promesse. Avrei io qualche om-" bra di fenno, se ne sacessi capitale? "

Questo giovine, fapendo', che Hiang yu paffava il fiume Hoai-ho, alla teffa d'un armata, si fenti spingere dal suo coraggio, e si porto ad arruolarfi fotto le di lui bandiere. Mostrò egli tanto valore, e buona condotta, che pervenne, in breviffimo tempo, al grado d'Uffiziale. Han sin era dotato delle più belle qualità: aveva molta vivacità, e penetrazione; ed il suo spirito, quantunque senza eultura, era specialmente secondo di espedienti, e di strattagemmi di guerra. Avendo egli un libero accesso presso d'Hiang-yu, gli parlava de' suoi progetti, colla speranza, che eiò avesfe contribuito al fuo avanzamento, ed alla fua fortuna; ma Hiang-yu, che lo credeva fenza esperienza, sece poca attenzione a'di lui difcorfi.

Han-fi.

Han-fi fu così fensibile a questo disprezzo, L'en.ca, che fi determinò ad abbandonare il fervizio d'Hiang-yu, per portarfi a raggiungere Lieoupang. Quest'ultimo non gli diede impiego che fopra i comestibili. Han-sin non fe ne difguftò, e procurò d'acquiftarfi l'amicizia di Sian-ho, che lo ricevette, fenza però determinarfi ful giudizio, che ne doveva fare. Siaoho, dopo d'aver discorso più volte con lui sopra ciò, che riguardava la guerra, ne fu così contento, che gli diede una carica fuperiore a tutti gli Uffiziali di Licou-pang: ma questa stima nulla giovò alla sortuna d'Hanfin: perocchè, terminata che su la guerra, si trovò fenza impiego, e fenza foltegno, e la necessità lo costrinse ad andar a cercar sortu-

na altrove. In queflo tempo, Siao-bo fu nominato Primo Miniftro d'Han; ed avendo faputa la ritirata d'Han-fin, monto ful fatto a cavallo
per feguirne le tracce. I nemici del nuovo
Miniftro procurarono di render fofpetta la di
ui affenza, dicendo, che fotto la di lui fuga fi
doveva nafcondere qualche tradimento. Licoupang, fenza prefar fede a tali imputazioni;
non fu fenibile che alla peritta; che faceva,
del fuo Miniftro, da cui fiperava degl' importanti fervizi:

Pochi giorni dopo, gli fu annunziato il ritorno di Siao-ho; ed egli non potè trattenerfi

## DELLA CINA V. DINAS.

nerfi di fargli qualche rimprovero per una dimostrazione così patente riguardo ad un fud. AVANTE dito quale era Hau-lin riguardato come un 206 uomo di poca importanza; mentre non aveva dato verun indizio d'inquietudine per la ritirata di tanti altri Uffiziali, che meritavano affai più. " Avvertite di non ingannarvi " (diffe il Ministro al Re): se vi limitate " al regno d'Han, è cosa sacile rimpiazzare , questi Uffiziali; ma se sollevate le vostre " mire più in alto, Han-fin è la fola perfo-" na capace di procurarvi il Trono dell'im-

,, pero . ,, Il Re d'Han, fulla ficurezza, che Siao-ho eli dava, della capacità d'Han-lin, voleva ful fatto nominarlo Generalissimo di tutte le sue truppe; ma il Ministro gli rappresentò, che non avendo ancora un'intera cognizione d'Hanfin , avrebbe potuto effere accusato di troppa precipitazione; e ch' era meglio offervare gli usi stabiliti per l'elezione d'un Generale. Lieou pang fece adunque pubblicare, che senza aversi riguardo al rango, ed alla nascita, il folo merito dovesse concorrere per ottenere quell'impiego. Tutti gli Uffiziali, pieni di una grand'idea di se medesimi, non dubitavano, che la scelta non sosse per cadere sopra ciascuno di loro in particolare. Frattanto Hanfin meritò la preferenza, Il foldato, che co-· nosceva la di lui esattezza per la disciplina ,

F

St. della Cina T. VI.

AVANTI desse d'allontanarsene.

Han-fin accertò il Generalato delle truppe con molta modestia, e rispetto; e dopo d'aver falutato il Re, si pose a sedere, e ricevette la sommissione degli Uffiziali, e de' soldati.

Terminata che fi la cerimonia della fua infallazione, il Re lo conduffe nella fua tenda. Han-fin diffe al Monarez: "Hiang-yu è il "folo, che vi poffa contraftare l'impero; ma "chi di voi due giudicate voi, che fia più "potente, e-più valorofo dell'altro ? "

Licou-pang, dopo d'aver fatta riflessione per qualche tempo, rispose: " Ito confessio che " Hiangyu mi supera. — Io credo lo stessio " cripigliò Han-sin): con tutto ciò, metten, do nella bilancia il merito dell'uno, e dell' altro, il vostro perpondera, ed il parallelo " fra voi due è in vostro vantaggio; io lo " dico senza adulazione.

, Allorchè Hiang-yu si lafeia predominare , dalla sua indole fervida, e trasportata, mil-, le uomini non fono capaci d'arrestado. Un , coà altiero, ed indomabil carattere è mo-, itvo, che le persone di valore, e di mecito non possano lungamente fermarsi con lui.

" Con tutto ciò, ci riceve, ama, ed ono-" ra i favi; e loda pubblicamente le belle azio-" ni, Ma quando fi tratta di ricompensare il

### DELLA CINA V. DINAS.

"merito, e d'avanzare gli Uffiziali, che fi "fono diffinti, ei fi rassomiglia ad una donna; i tanca-", ed il suo cuore non è che sensibile, senza ano

3, che fia generofo.

5, Sebbene fi fia arrogato l'eminente titolo di Pe-anarg, quasi fosfe superiore a tutti gli altri Principi; non ne ha però nè il
valore, nè i sentimente l'er quanto la sua
armata sia numerofa, esta non può dirsi
comutatosi formidabile; nè vi è cosa più
facile dell'indebolirla. Avanzando gli Usfiziali-in proporzione del loro merito, e
jadono al foldato la speranza di poter ingrandire la sua condizione, voi chiamerete
presso di voi le truppe più scelte; ed allora le vostre forze, accresciute per mezzo
della diminuzione delle sue, vi metteranno
in issa di tutto interprendere.

"Tchang-han, Saè-ma-hin, e Tong-y, co', quali voi avete divise le terre di Tifin, se, guendo la dispositione d'Hiang-ya, sono mateontenti di lui. I popoli di Tifin, a', quali egli ha datri questi tre Generali per Rengi, persuasi, che i medesimi abbiano avuta parte nel facco dato ad Hien-yang, gli riguadano come i fautori di quesla langui, nosa, e terribil' escuzione, che supera la gradelta tutto ciò, che si può imaginare di più atroce; talchè possimo effer ficuri , che i loro nuovi sudditi gli hanno in orrore.

" Principe, voi fiete amato da tutti; è no-AVANTI ", to a tutti, che di tante ricchezze, che fi " trovavano accumulate in Hien-yang, e che " potevate appropriarvi, non avete voluto il , valor d'un capello . In vece di maltratta-" re i popoli di Tsin, non avete procurato " che di follevargli; tutti i cuori fono per " voi. Potete liberamente comandare a questi " tre Re come a'vostri Vassalli, che i vostri " ordini faranno rispettati . Non vi è alcuno . " fra i loro fudditti, che non defideri d'avervi per padrone. L'occasione è savorevole: ,, e se vi determinate a far tal passo, ne ve-" drete ben presto un esito selicissimo, che " vi ricolmerà di gloria. "

Hiang-vu era nato con un'inclinazione decifa per il comando; onde non potè fare giammai il minimo progresso nelle lettere, alle quali da principio era stato destinato, e che non erano utili (come egli diceva) fe non a trafmettere i nomi alla posterità. Non dimostrò meno ripugnanza, allorchè si volle fargli apprendere quell'esercizio delle armi, che non lo metteva in istato fe non di resistere ad un fol uomo. Ma non fu lo stesso, quando si trattò d'insegnaroli l'arte di vincerne dieci mila, nella quale ei fece i più gran progressi . Hiang-yu aveva otto niedi d'altezza, ed accoppiava a quest' eminente flatura una forza straordinaria di corpo: ma era poi audace, crudele, fiero, e di pessima sede.

Licou-pang feguì il configlio datogli da Han-fin , e mando ad intimare i fuoi ordini L'ER. CR. a' popoli di que' tre regni come se fossero stati veramente suoi sudditi. In questo medesimo tempo, refe completi i corpi delle fue foldatesche: stabili de magazzini, che empì di provvisioni così da bocca come da guerra; e fece

i più grandi preparativi. Nell'ottava Luna, postosi in marcia alla testa del suo esercito, entrò nel paese di Koutao (1), ch'era stato assegnato in sua parte a Tchang-han: dissece le di lui truppe; e l'obbligò a suggirsene in Fei-kicou . Licou-pang, continuando dipoi il fuo cammino, fi portò a drittura in Hien-yang, dove andarono a raggiungerlo Ssè-ma-hin, e Tong-y, per rimettere in di lui potere i loro stati, e le loro persone. Così, in brevissimo tempo, ei si vidde padrone di tutto il paese, ch'era stato in altri tempi posseduto da Principi di Tsin.

Al ritorno che fece da quelta spedizione, Lieou-pang ricevette un rinforzo di foldati agguerriti condottigli da Ouang-ling, originario, come lo era egli stesso, della città di Pey. A questa nuova, Hiang-yu sece arrestare la madre d'Ouang-ling, e la minacciò di privarla di vita, fe ella non fi fosse prevalsa della sua autorità, per obbligare suo figlio a tornare indic-

(1) Quell'è Quei-tcheou dipendente da Kongtchang fon nella provincia del Chen fi . Editore .

SO STORIA GENERALE
indictro . Quefia generola donna choe il coL'an.cx. raggio di rilpondere alle di lui minacce: " Il
con " Re d' Han è degno di comandare a tutto
" l'impero; ed io comando a mio figlio d'ef" fergli fedele. Crederci difonorato il fuo, ed

, Re d'Han è degno di comandare a tutto n' l'impero; ed io comando a mio figlio d'ef-, fergli fedele. Crederci difonorato il iuo, ed , il mio nome, s'egli lo abbandonaffe vil-, mente. Dite a mio figlio, che non tema per me; faprò difprezare le minacce, e la morte. "Dette quefle parole, s'immerfe un pugnale nel feno, e ſpirò a' picdi del meffenciero d' Hang-yu.

L'Imperadore Y-ti, a cui Hiang-vu aveva affegnata Tchin per residenza della di lui Corte, non lo teneva meno inquieto di quello che lo teneffe Lieou-pang. Quest' Imperadore era erede degli flati di Tchou, de' quali Hiang-yu possedeva la miglior parte; ed era riconosciuto in tal qualità dagli altri Principi. Hiangvu lo incolpò di non avere ancora efeguita la divisione, e di non effersi ritirato in Tchia : talche fece partire Ou-joui, King-pou, e Kongngao, tre de' fuoi Uffiziali, fotto preteflo di chiedergli che ratificicasse la divisione, ma con ordine di privarlo di vita. Quest' Inviati. sperando di poter sare una brillante fortuna presso d'un uomo, che aveva creati tanti Regi, affaffinarono Y-ti nel di lui istesso palazzo .

Pa-ouang, o Hiang-yu diventava, dopo queflo omicidio, padrone di tutti gli flati di Tchou;

Tchou; che desiderando ardentemente di confercafo di doverne imembrare qualche porzione. Siccome egli aveva nominato Tchang-culh per Re di Tchao, e nulla aveva dato a Tchin-yu, così temette di farfene un nemico; onde, per renderselo affezionato, credè di dargli molto, affegnandegli tre bien col titolo di regno Tchin-vu, i di cui servizi meritavano certamente una miglior ricompensa, si offese nel vederfi trattare con minor diffinzione degli altri. Scriffe adunque al Re di Tli per impegnarlo a fomministrargli qualche soccorso di truppe, colle quali fi comprometteva di discace ciare quello, che Hiang-yu aveva posto in posfesto di Tchang-chan, e di ristabilire sul Trono il Principe, che n'era flato già spogliato .

Il Re di Tsi gli mandò immediatamente le sue più scelte soldatesche, colle quali egli obbligo, in fatti, Tchang-eulh ad abbandonare il Trono di Tchao, che restituì a Tai-ouang, a cui Hiang-yu lo aveva già tolto. Per ricompenfare un così importante fervizio, Tai-ouana diede a Tchin-yu, in affoluta Sovranità, il regno di Tai, ch' egli abbandonava, e che gli era stato assegnato nella divisione dell'impero fatta da Hiang-yu.

La potenza di Licou-pang si andava di giorno in giorno sempre più accrescendo. Il Re

d' Ho-nan, mosso dalla di lui sola riputazio-L'ER.CR. ne , fi portò ad offrirgli i suoi servizi, i suoi stati, e la fua persona. Tchang-leang seguì ben presto il di lui esempio. Il Re d'Han trasfer) la refidenza della fua Corte in Li-vang. dove Tchin-ping si portò a chiedergli d'essere ammesso al di lui servizio. Tchin ping nato nella povertà, era molto portato per lo fludio; ma mancandogli la maniera di poterfi softentare, stimò bene di preferire a' suoi libri il mestiere delle armi. Ei servi da principio nelle truppe d'Ouei; e ficcome aveva roca speranza d'avanzarsi presso di questo Principe, passò nell' armata d' Hiang-yu, che abbandonò ancora ben presto, per andare a prefentarfi a Licou-pang, di cui la fama già pubblicava tante gloriose azioni.

Il Re d'Han, che lo riconobbe fornito d'una gran capacirà, gli diede un impiego molto confiderabile nelle fue truppe. I vecchi Uffiziali incominciarono a mormorare, nel vecre, che fi preferiva loro uno fitaniero arrivato di frefco. Il Re, avendogli afcoltati con formana bontà, fi free chiamare Tchin-ping, e gli parlò in tal forma. Noi avete fervinto il Re d'Ouci, che avete abbandonato, per andare a fervire Paouang, Re di Tchou. Ma appena fiete flato qualche mefe, fotto led lui bandiere, e fiete venuto ad arrivalora in totto le mie. Dopo d'una fimile

### DELLA CINA V. DINAS. 8

" incostanza , potrei io aver qualche fiducia " in voi?"

AVANTE L'ZR. CR.

" Il Re d'Ouei (rispose Tchin-ping) non .. ricompensa il merito, perchè non ha talenti " bastanti per distinguerlo. I legami del fan-" gue fono l'unica raccomandazione valevo-, le presso di Pa-ouang, di cui, per altro, " non è poffibil fidarfi. Voi folo, o Princi-" pe, fapete impiegare ciafcuno fecondo la pro-" pria abilità ; e quella è stata la ragione, che " m'ha determinato a portarmi ad offrirvi i , miei fervizi. Non avrei accettate le vofire " liberalità, fe avessi creduto di non potervi " riufcir utile; io le ho poste sotto il sigillo, " per effere restituite a chi voi ordinarete . Non ,, deggio profittare de'voltri benefizi, se non " gli pago colla mia persona; ma mi ritirerei da " voi con dispiacere. Tutta la mia ambizio-" ne si è di versare il mio sangue per un Prin-., cine così degno di comandare a tutto l'im-" pero. "

Lieou-pang, molto foddisfatto del di lui zelo, gil diede nuove prove della fua liberalità, a fine di renderficlo maggiormente affezionato. Paffando quefto Principe per il villaggio di Singetching, dipendente da Lo-yang, un vecchio chiamato Tong-ko, gli indrizzò il feguente dificorfo: "Ho fempre udito dire, robe 
" un suomo, il quale fiegue la virià, non può 
" mancare al effer felire, e robe quello che la 
" mancare al effer felire, e robe quello che la 
"

ATANTI, differexe, dece inallibilmente perire; nell'
42-43-71, illessa maniera, un Generale, che non ha ri42-57, putazione, con difficolte porta far riusicita 71, Pa-ouang è un traditore senza fede, e sen72, na umanità, che ha fatto morire un Impe73, radore, che egli fiessa eva caracto. Y-ti
74, era di lui padrone, e di lui Principe, ed
75, ei gli doveva tutta sa fedelta de ubbidien75, para senza el la senza del subbidien75, guire il mio consiglio, dovreste prendere il
75, guire il mio consiglio, dovreste prendere il
75, tavi, ed ad unisi con voi per vendicare la
75, tavi, ed ad unisi con voi per vendicare la

.. morte di quell'inselice Sovrano. "

Il Re d'Han si valse avidamente di questo pretesto per dichiarare la guerra a Pa-ouang; onde sece prendere il lutto al suo esercito, e serisse agli altri Principi ne'seguenti termini:

ferifie agli altri Principi ne feguenti termini:

" Nella diviñone dell'impero, ch'è flata fat" ta da Pa-ouang, e che voi avete accetta" ta, Y-ti, Re di Tchou, è flato, col voñto confendo, innalata ola Tropo dell'im" pero. Voi gli avete promefia la vostra fom" mifione, e fedeltà; frattanto Pa-ouang l'ha
" fatto affaffinare proditoriamente. Il mio do" vere mi preferive di portarne il lutto, e
" di vendicare la di lui morte; il vostro fi è
" d'unirvi con me per punire Pa-ouang della
" fua perfolia. Le Leggi reclamano contro
" di luit i aguitizia è oltrongiata; e la vir" di luit ia guitizia è oltrongiata; e la vir-

### DELLA CINA V. DINAS.

, tù vi ripete, che non potete, fenza mac-, chiare la vostra riputazione, scordarvi di L'ER-CR. " ciò che dovere alla memoria di colui, che 205 11 avete riconosciuto per vostro padrone. "

Pa-ouang fu ben presto informato de preparativi, che il Red'Han andava disponendo contro di lui. Egli faceva in quel tempo la guerra al Re di Tfi, che lafeiò per ritornare a disensere i suoi propri stati. Siccome aspirava all'impero, così non trovava altri offacoli, per giungervi, fuorchè i toli Re di Tfi, e d'Han. Il piano, che egli aveva formato, si era d'incominciare dal sottomettere il Re di Th, per volgerh dopo contro quello d'Han; ma Lieou-pang seppe profittare di questa leva di soldati contro Tsi, per impegnare gli altri Principi a formar seco un'alleanza contro Pa-ouang . Molti entrarono in questa lega; talmente che il Re d'Han si vidde alla testa di cinque-cento-sessanta mila uomini, co'quali si pose in marcia per andare a cercare il nemico -

Con una così formidabile armata, questo Principe doveva sar tutto piegare davanti a lui : contutto ciò credette, che il foggiorno di Pena-tching gli dovesse riuscir sunesto, e rovinare quel brillante esercito. I viveri, che vi fi trovavano in abbondanza, eccitarono eli Uffiziali, ed i foldati a darfi in preda a piaceri. In mezzo a queste perside delizie, un

corpo di trenta mila uomini di cavalleria, ch ATANNITI artano il fiore delle truppe di Pa-ouang, spe-106 ditto da quest' ultimo, si porto a forprendere, cd ad attaccare, brusamente l'armata d'Han; e la firinse con tanto vigore, che più di dugento mila uomini si annegarono nel fiume di Soui-choui (1); acadvari de'quali, effendosi annuncchiati, ne impedirono il corfo,

e fecero traboccare le acque nella campagna. L'istesso Lieou-pang si trovò investito da tutti i lati, e farebbe certamente caduto nelle mani de'nemici, se non fosse insorta una nebbia denlistima, mescolata con venti alfai imperuofi, che innalzarono delle nuvole di fabbia, col favore delle quali ei fi pofe in falvo. I nemici, atterriti da questo pracano, si ritirarono, e facilitarono, con ciò, la fuga al Re d'Han. Licou-heou, di lui padre, infieme con molti Uffiziali, fu fatto prigioniero. I Principi, che fi erano riuniti con Licoupane, lo abbandonarono, per daría a Pa-ouang. Lieou-pang, nella sua suga, si arrestò nel paefe d'Hia-v (2), dove racrolfe le reliquie della fua armata.

Discorrendo co' suoi Uffiziali dello stato attuale de' suoi affari, Tchang-leang lo consigliò

<sup>(1)</sup> All'Est di Ling-pi-hien di Fong-yang-son nella provincia del Kiang-nan.

<sup>(2)</sup> Quella è Hia-y-hien di Konè-te-sou nella provincia dell'Ho nan. Editore.

di cerrar la maniera di flaccare King-pou, ANANTI.

Re di Kieou-kiang, dal partitto di Pa-ouang, ANANTI.

effendo egli il migliore Uffiziale, che quello L'in-che

Principe aveffe. Lo configliò ancora di tirare

afe Pong-yuei, ch'effendofi ribidiato contro il

Re di Tai, ne aveva abbandonato il fervi
zio. Questi due Generali, riuniti con Han-fi,

il quale nulla loro cede (ci foggiunfe), mi

fanno riguardare la foonfirta del Re di Tchou

come ficura. L'icou-pang [poed a King-pou,

Soui-lou, accompagnato da venti perfone, per

immegnat/o ad abbracciare i fuoi intereffi.

H Re d'Han riuni in Yong-yang (1) le fue truppe disperie dopo la giornata di Pengtching; ed allora fi trovò in iflato di far fonte all'armata di Tchou, che non aveva mai ceffato di moleflarlo: in farti, la batte al primo incontro, alla tefla della fua cavalleria, e la obbligò ad evacuare i fuoi flati.

Alla núova delha diefatta del Re d'Han, Pao, Re d'Ouci, atterrito, fi era poflo nel partito di Pa-ouang. Il Re d'Han, portato naturalmente alla dolcezza, procurò di richiamarlo per quella fitrada; ma avendola tentrata fenza alcun buoa estro, spedi contro di lui Han-sin, il quale lo sece prigioniero, e lo fooglià del regno.

Dopo

Yong-yang-hien di Cai-fang-fou nall'ifteffa provincia dell' Ho-nan . Editore .

Dopo questa conquista, Han-si, avendo ri-AVANTI cevuto un rinforzo di tre mila uomini, ebbe ordine di portarsi, insieme con Tchang-eulh, a fottomettere gli stati di Yen, e di Tchao.

Il Re di Tchao andò alla testa di più di due mila uomini per difendere il paffo di Tfinghing-keou (1).

Li-tfou-tchè, uno de'fuoi Generali, lo configliò di non esporsi al primo attacco di Hanfin, e di Tchang-eulh. Ei gli fece offervare, che i suoi nemici erano situati in maniera di non potersi prevalere de'loro magazzini; soggiungendogli, che se dava a lui trenta mila uomini, egli avrebbe potuto intercettar loro i viveri : ed allora effi farebbero sforzati ad arrendersi a sua discrezione; ma il Re non volle efeguire questo prudente configlio.

Gli esploratori di Han-sin avendogli riferito ciò, che era passato fra questo Principe e Li-tsou-tchè, egli cangiò il disegno, che aveva da principio formato, di sforzare Tfinghing-keou, e si contentò d'avvicinarsi per altri trenta ly folamente, e quivi accamparli infieme col fuo efercito. Sulla mezza notte, fcelfe due mila foldati a cavallo de' più rifoluti, a'quali diede ordine di prendere, ciascuno una bandiera rossa, e d'andare ad appoflarfi in un luogo, dal quale avessero potuto fcuo-

<sup>(</sup>t) Questa è Tung-hien-hien di Tchin-ting fou nels la provincia del Pe tchè-li. Lange.

# DELLA CINA V. DINAS.

scuoprire i nemici senza essere da questi veduti. Diffe a'medesimi, che nel giorno se- L'ERICA.
guente, ei si farebbe portato ad insultare il 1804 loro campo, ed avrebbe finto di prender la fuga: che infallibilmente i nemici farebbero

usciti da'loro trinceramenti per inseguirlo; e che allora essi dovessero profittare del tempo per entrare nel loro campo, e per fpiegarvi le bandiere rosse, in vece delle nemiche, che avrebbero avuta cura di raccogliere.

Allo fpuntar dell'aurora del giorno feguente, Han sin distaccò un corpo di dieci mila uomini, a'quali ordinò di marciare davanti gli altri collo stendardo del gran Generale. Il Re di Tchao, che gli scuopri, si fece incontro per ricevergli, non dubitando, che Han-fi non ne fosse il Comandante. L'atracco su fostenuto dall'una parte, e dall'altra con uo fommo coraggio; ma il distaccamento d'Hanfin, gettando via le fue bandiere, incominciò a dare indietro, ed a riguadagnare le fue linee. Il Re di Tchao, perfusio, che la vittoria non potesse mancargli, fece uscire il resto delle fue truppe; ed allora i due mila uomini, che si trovarono nell'imboscata, entrarono nel di lui campo, e vi piantarono le bandiere roffe, ch'erano state loro fatte prendere nel giorno precedente.

Il diffaccamento si era rivolto, nel fuggire, verso i suoi trinceramenti; ed allorche vi su rien-

AVANTI rientrato, il Re di Tchao, giudicando, che a'Encen non poteva sforzarvelo, fece fuonare la riti204 rata: ma quando fu vicino al fuo campo, vid-

rata: ma quando lu vícino al liu campo, vidde da tutti i lati ondeggiare le bandiere del Re d'Han. Quefla vedura lo rele attonito. Inviò egli una partita di truppe, per rironoforre una mutazione così improvifa. Allora i due mila uomini d'Han-fia fecero una fearica generale di dardi fopra quefle truppe, con tanto vigore, e così opportunamente, che le obbligarono a piegare di bel nuovo fopra il rimanente dell'efercito, dove fi fparfe una così gran cofternazione, che furono coftretti a darfi tutti alla fuga.

Han-fin aveva preveduta quefta disfarta; onde, gettandofi fopra i fuggitivi. fece prigioniero il loro Re. Il Generale Tchin-yu perdette la vita in quell'azione. Li-tfou-tch trovò la maniera di falvarfi. Han-fin, che conofeeva il di lui meriro, fi diede alla difeprazione; e promifie mille tasta a chi gilo la veffe condotto, fenza però fargli il minimo male.

Li-tíou-tchè prevenne la vergogna di lafciaria rareflare, e fi portò a prefentarifi da fe fleffo con una corda al collo ad Han-fin. Quelto Generale, dopo d'avergliela tolta colle fue mani, gli refe ogni forte d'onore, e lo fece porre nel primo polto. Egli volle confultarlo iopra il progetto, che aveva ideato, di fotto della contra contra della contra del

tomettere al suo padrone i regni di Tsi, e fi trovava suo prigioniero, e che Han-sin non aveva bisogno de'suoi consigli, dopo l'azione,

di Yen; ma Li-tfou-tche ft fcusò di dirgii AVANTE il fuo fentimento, adducendo per ragione, ch'ei 204 che aveva così felicemente imaginata, ed efeguita contro il Re di Tchao. Ciò non ostante, siccome Han-fin insisteva, così Li-tfoutchè gli disse: " La riduzione d'Ouei, e di " Tchao, dopo d'averne farti i due Re pri-.. gionieri, e la nostra armata di dugento mi-, la uomini distrutta in una sola mattina " rendono il voftro nome formidabile a tutto " l'impero. Se il Re di Yen non fi fotto-" mette all'avvicinarvegli, che farete, ciò av-,, verrà certamente, perchè farà fostenuto dal-" le forze di Tfi. Bisognerebbe spedire a lui " un personaggio d'abilità, il quale gli rap-», presentasse con eloquenza ciò, che deve te-" mere dalla vostra parte. Io prevedo, che 39 atterrito da quelte minacce, egli non aspet-" terà, per arrendersi, che voi entriate a ma-" no armata nelle di lui terre. Quando lo " avrete tirato al vostro partito, allora la " strada di Tsi vi sarà aperta, e nulla potrà

.. impedirvi di rendervene padrone. " Questo mezzo riuscì ad Han-fin affai selicemente. Il Re di Yen sottopose i suoi stati a Licou-pang, fotto la condizione, ch'egli dovesse continuare a governargli, e che Tehano-St. della Cina T. VI.

eulh dovesse altresi governare il regno di Tchao.

AVANTI
L'IR.CR. Nel trentessmo giorno della decima Luna,
204 su offervata un'ecclisse del Sole.

Soui-ho, ch'era flato inviato da Licou-pang a King-pou, Re di Kieou-kiang, riufci egualmente nel suo trattato. Ei seppe guadagnarsi l'animo di quelto Sovrano, col mettergli fotto gli occhi la diversità de riguardi, che fi sarebbero per esso avuti da Pa-ouang, e dal Re d'Han. Gli dipinfe Pa-ouang macchiato dell' omicidio dell'Imperadore Y-ti, alieno dal ricompensare i servizi, abbandonato da Savi, ed accostumato a trattare i popoli con durezza, e quali foffero flati fuoi fchiavi ... Il mio padro-" ne, per lo contrario (foggiunfe Soui-ho), è , pieno di venerazione per la voltra persona, " e di stima per il vostro merito; ei vi porn ta nel suo cuore. Sebbene sia meno potente , di Pa-ouang, è fornito di gran virtu: le per-" fone d'abilità accorrono in folla a fervirlo : ed , egli le onora, e le tratta con liberalità. " Molti Principi ancora, allettati dalle di lui " gran qualità, gli si sono sottomessi con giora : " i voti de popoli lo freguono da per tutto; " e tutti defiderano d'averlo per loro padro-, ne . Pa-ouang non inspira che timore, e , non è servito che dagli schiavi. " King-pou, malcontento di Pa-ouang, fi la-

feiò con tutta facilità perfuadere; e non afcoltando che il fuo proprio rifentimento, fi po-

DELLA CINA V. DINAS. 99 se in viaggio, in compagnia di Soui-ho, ed ando a darti al Re d'Han, il quale lo rice- AVANTI cevette mezzo disteso sopra un letto di ripo- 204 fo. Quella prima accoglienza mortificò Kingpou in maniera, ch'ei si era già pentito del paffo da effo fatto. Ma da che fi feparò da Licou-pang, fu trattato da Re, con una magnificenza, che gli fece quafi porre in dimen-

ticanza il dispiacere, che aveva ricevuto. Reflavano tuttavia a Pa-ouang quattro perfone, vale a dire, Fan-tleng, Tchong-li-mey, Long-tchu, e Tcheou-yn, i configli de'quali potevano ritardare i progressi del Re d'Han. e fostenere il partito del loro padrone. Tchinping configlio Han-fin di non rifparmiar oro per corrompergli, e per rendergli sospetti a Paouang. Il Re d'Han ne mandò quaranta mila libbre a Tchin-ning, a cui diede un'affoluta facoltà d'impiegarle come lo avesse stimato opportuno. Tchin-ping sparse una parte di quest' oro nell'efercito di Pa-ouang, e fece correre di bocca in bocca la voce, che que'quattro Uffiziali fi lamentavano, che i loro fervizi non erano flati ricompensati; e che se eglino aveffero fatto per la gloria del Re d' Han quanto fatto avevano per quella di Pa-ouang, farebbero stati ricolmati d'onori, e di benefizi. Queste falle voci produsfero tutto l'effetto, che Tchin-ping se n'aspettava; effe pervennero alle orecchie di Pa-ouang, il

AYANTI quale entrò in una gran diffidenza riguardo a' L'ER.CR. fuoi quattro Uffiziali.

Nella quarta Luna, Pa-ouang, avendo faputo che il Re d' Han fi trovava in Yongyang (1) con poche truppe, fece fare una marcia sforzata alla fua cavalleria, con intenzione di forprenderlo, e d'investirlo. Egli steffo la feguì da vicino col rimanente della fua armata, ed affediò quella piezza con tutte le formalità. Il Re d'Han, vedendoli vigorofamente pressate, e senza speranza d'essere prontamente foccorfo, fi determinò a chieder la pace. Pa-ouang mandò uno de'fuoi Uffiziali per trattarne con Tchin-ping, il quale, avendo formato il progetto di rovinare interamente Fantleng nell'animo di Pa-ouang, fece preparare per l'Ambasciatore di questo Principe un grandiofo banchetto.

Tchin-jing, fingando di non fapere, che l'Ambafciatore era fpedito dal Re di Tchou, gli domandò, fe lo inviava Fan-tfeng, per trattar feco de di lui particolari interefii; ma avendo egli rifoplo, che veniva por ordine di Paouang, Tchin-ping non fece portargli che un peranzo molto ordinario. L' Ambafciatore ne fu talmente offefo, che non mancò, al fuo ritorno, di farne de'vivi lamenti col fuo padrone, a cui riferì le interogazioni, che gli erano fate

<sup>(1)</sup> Yong-yang-hien di Cai-song son nella provincia dell'Ho-nan. Editore.

## DELLA CINA V. DINAS. 101

flata fatte-relativamente a Fan-tieng. Quello racconto contribui molto a confermare Pa-ouang Laconto ne folopetti, che preventivamente aveva già concepiti; onde, effendofi dato il cafo, che Fantieng entrelle nell'itfefin momente nella di ult tenda per diffuaderio di fare la pace, ei ricu-sò d'afcoltario, e lo foaccio con idigegno, e con difprezzo. Fan-tieng it talmente fenfisi-le a quell'oltraggio, che temendo di cadere nelle mani del Re d'Han, a cui aveva cereato di fare tutto il male poffibile, e prevedendo, pel dall'altra parte, che, Pa-ouang avrebbe, per fias colpa sperdato l'impreo, prefei li ve-

leno, e terminò in tal guifa i fuoi giorni. Frattanto il Re di Tchou stringeva vivamente Yong-yang; agli affediari mancavano i viveri, e la piazza non poteva refistere per lungo tempo. Ki-fin, Uffiziale di Licou-pang, che lo fomigliava moltiffimo, pensò di profittare di quelta fomiglianza medelima per falvare il fuo padrone. Si pole in un cocchio del Re, che fece precedere da alcuni, che portavano le Infegne Reali, e gridavano, che Licou-pang, non avendo più viveri, fi portava ad arrenderli a discrezione. Tutti i soldati dell'armata nemica abbandonarono i loro posti per accorrere al quartiere del loro Principe, gridando: Viva Pasonang padrone Souras no di tutto l'impero! Ess credevano, che la guerra fosse già terminata. Il Re d' Han, do-

G 3 po

po d'aver fidata la difera della piazza a Tcheouavanti kou, profittò di quello tumulto per metterfi in 204 falvo, accompagnato da alcuni foldati a cavallo. Pa-ouang, fdegnato per effere rimalto

ingannato, fece morire il Generale Ki-fin. Pong-yuci, nol giungergil l'avvilo, che il
Re d'Han fi trovava rifiterto in Yong-yang,
era accorfo in di lui ajuto, alla tella d'un
corpo di truppe molto confiderabile. Pa-ouang,
dal canto fiuo, fpedi Siuei-kong, con un diflaccamento, per infegiure Lieou-pang. Quello
Principe frattanto fi era glà avanzato, e non fu
raggiunto; ma evendo il diffaccamento di Siueikong incontrato Pong-yuci, fi attaccò fra effa
una delle più ardenti azioni, nella quale Siueikong fu uccifo, e le di lui truppe difperfe,
e ruzcidate.

• Pong-yuei, incoraggito da quello prospero evento, prese a drittura la strada di Yong-yang; ma essenda disastra del suo disastra della disastra del suo disastra della disastra del suo disastra, e si pose in marcia per andar incontro al nemico. Pong-yuei, in questo secondo attacco, su batturo; e poco dopo la di lui sconstira, la piazza si arrese a Pa-ouang, il quale sece uccidere il valoroso Tcheou-kou, e mandò a bloccare Tching-kao (s).

11

(1) Fan-choui-hien di Cai-fong-fou nella provincia dell'Ho-nan. Editore.

Il Re d'Han, nella fua fuga, aveva paffa- to il fiume Hoang-ho, coll'intenzione di por- AVANTI tarfi a ragginogere l'armata d'Han-fin. Arrivato che fu in Siao-fieou (1), volle trattenervisi la notte; e sebbene si trovasse assai vicino al suo Generale, proibì a tutti di rendernelo avvertito. Allo spuntare del giorno seguente, entro nel campo, dove, avendo detto d'effere un Inviato del Re d'Han, fu condotto alla tenda d'Han-lin, e di Tchang-eulh, che tuttavia dormivano. Quivi prese i loro sigil. li, e fece radunare gli Uffiziali, a'quali figni ficò, che veniva a rilevare i loro Generali che si dovevano disporre a partire. I due Generali, tofto che fueono svegliati, si affrettarono a portarfi presso del preteso Inviato, e riconobbero in esso il loro Re, che lasciò Tchang-culh per difendere il paefe di Tchao. e li pole in marcia, in compagnia d'Han-fin, alla testa delle truppe riunite di Tchao, e di Yen, per andare ad offervare Pa-ouang, che

teneva affediata Tching-kao.

Il Re d' Han, avendo prefa la rifoluzione di raggiungere Pa-ouang, e di dargli battaglia; lafeiatafi dietro le spalle Tching-kao, che si era già arrefa, passò ad accamparsi in Kong-lo (2).

G 4 Pa-

(1) Sicon-ou-hien d'Hoai-king-fou nell'istessa provincia dell'Ho-nan

(2) Kong-bien d'Ho-nau-fou anche nell'Ho-nau.

AVANTI Pa-ouang avera fatti grandi provvilioni di kanca, grano in Ngao-tfang (1). Li-y-ki configliò il 24 n.ca. grano in Ngao-tfang (1). Li-y-ki configliò il 204 Re d'Han di renderfi padrone di quelli magazzini, e d'ineamminarli a drittura a Yong-yang, in cui non vi era ch'una sifai debole guarnigione. Queflo colpo riufci com egli uvera progetato ; dopo di che, Licou-pang in-viò un diflacamento confiderabile, fotto il comando di Licou-kia, e di Loucuan, a raggiungere l'armata di Pong-yuei, con ordine d'entrare nelle terre di Tchou, e d'incediare tutte le raccolte, a fine di togliere i viveri a' nemici. Pong-yuei, dopo d'aver ri-cevuto queflo rinforzo, fottomife in brevilifuno

Paouang accorfe, alla tella della fua armata, per ricuperarle, dopo d'aver lafciato Tfiokeou in Tching-kao con una forte guarnigione, raccomassiandogli efpressamente di tenersi fulle difese, e di non uticre giarmasi dalle mura, qualunque insulto i nemici avessero fatto alla città.

tempo diciaffette città.

Il Re di Tchou diede principio alla fua fpedizione dall' affedio d'Ouai-hoang (2). Questa piazza, quantunque fi trovasse mai fortificata, fece un'assai bella distia, nella quae Pa-

(1) Ho-yu-hien di Cai-fong fou nell'iftesta provincia dell'Honan.

(2) Essa era situata al Nord-Est, alcune 17 in distanza da Ki-hien di Cal-song-sou. Ed itore:

Pa-ouang perdette un gran numero di gente. -Con tutto ciò, essa su costretta ad arrendersi; AVANTE e malgrado la fua capitolazione, ch' era flata 204 anche rattificata dal Re di Tchou, questo Prin-

cipe, irritato, che una così cattiva pianza lo avesse trattenuto per tanto tempo, e gli sosse costata così cara, voleva farne passare tutti gli abitanti a fil di spada, e ridurla in cenere.

Il figlio del Governatore, che non aveva fe non foli tredici anni, avendo prefa una rifoluzione superiore all'età sua, andò a presentarfi a Pa-ouang, e gli diffe: " Io fo, che " volete far morire gli abitanti d'Ouei-hoang; " un difegno così barbaro è troppo contrario ,, a' vostri interessi. Se lo eseguite, Ouci-, hoang è la fola città, che prenderete: tut-,, te le altre preferiranno di seppellirsi sotto . le loro rovine con un offinata, e difocrata , difefa, per timore di foggiacere ad una for-" te simile alla nostra; e volendosi anche sup-, porre, che vi riefea di sforzame qualche-" duna, quanto fangue vi dovrà coffare la " nuova conquista! Noi, col difenderci, ab-" biamo fatto il nostro dovere; voi dovete " far il vostro, coll'eseguire la capitolazione, ., che ci avete accordata. La parola d'un Mo-" narca dev'effere sagrosanta. Col mantenerla, " voi impegnerete le altre sedici città, che vo-" lete ripigliare, a fottomettervisi da loro stesse. " Pa-ouang, moffo dalla faviezza, con cui que-

sto giovinetto gli parlava, si lasciò persuadere AVANTI dalle di lui ragioni, tanto più facilmente, quanto che conosceva esfervi il suo proprio interesse. Risparmiò adunque la vita agli abitanti d'Ouei-hoang, e rientrò nelle altre fedici città, che Pong-yuei gli aveva già tolte.

Nell'autunno di quest'istesso anno, nella settima Luna, su offervata una cometa presso della fiella Ta-kie, da noi chiamata la Spica del-

la Verpine .

Sebbene i Re di Tchou, e di Yen fi fossero già fottomessi a Licou-pang, il Re di Tsi nondimeno pareva poco disposto a seguire il loro esempio . Li-y-ki propose se stesso a Licoupang, per effer spedito Ambasciatore presso di quel Principe, promettendo di determinarlo ad abbracciare il di lui parrito.

Li-v-ki, arrivato che su nella Corce di Tsi: ottenne udienza dal Re, e gli parlò in tal forma: " Tutto l'impero si è dichiarato in " favore di Licou-pang. Egli è, il primo , ., che lo ha liberato dalla tirannia degli Tsin; , egli è anche il primo, che in questa gran " rivoluzione, è entrato in Hien-yang. Le , fue virtà, e le ottime sue qualità lo fan-" no amare, e rispettare da tutti. I Savi ac-" corrono in folla a fervirlo. Ei ricompenía , il merito, e procura di follevare i popoli. ... Un Principe così perfetto non merita forfe , i voti di tutto l'impero? Pa-ouang, fuo

" rivale, macchiato dell' omicidio dell' Impe-" radore Y-ti, e d'un carattere duro, ed altie AVANTE "ro, non sa che punire gli errori, e scordarsi " " de' servizi : disgusta il picciol numero delle , persone abili , che lo sieguono : calpesta i ,, popoli: tratta con orgoglio i Principi, e », trascura d'onorare i Savi. Fra questi due " concorrenti, offervate in favore di chi do-,, vete voi dichiararvi . Lieou-pang, padrone " d'una parte dell' impero, e de' magazzini ;, di Pa-ouang, è troppo forte contro quelli. " che volessero opporsi a' di lui progressi. Ei " vi mostra la stima, che fa della vostra per-.. fona, e della voltra amicizia, mercè la com-.. missione , di cui m'ha incaricato presso di voi . " I vostri veri interessi non vi permettono di " bilanciare fra lui, e Pa-ouang. " Il Re di Ti, perfuafo da questo discorso di Li-v-ki, spedi sul fatto uno de' suoi Uffiziali a Lieoupano, per afficurarlo della fua ubbedienza, e della fua rifoluzione di darfi a lui.

Han-sin ebbe questa notizia mentre si disponeva ad entrare nelle terre di Tsi; talchè rimale per qualche tempo irrifoluto fenza fapere se doveva passar avanti. Kouei-tchè gli diffe a tal proposito: ", Voi avete un ordine " preciso di rendervi padrone degli stati di " Th: ne avete forfe ricevuto un altro con-" trario per def.ftere da tal' impresa? La so-" la parola di Li-y-ki bafta forfe a dispensar-

AVANT: "vi dall' efeguirlo? Appena nel corso d'un c'ence.,, anno, e con un numeroso efercito, avete 204, poputo fottomettere le cinquanta città di 70 chao; ed il folo Li-y-zi, colla sua lin-302, ed in un momento, ne avvebbe guada-302, ed in un momento, ne avvebbe guada-302, gnate più di fettanta. Ciò è quello, che în rende incredibile; e voi, con tutta la vo30, fita abilità, e la riputazione, che vi avete

", acquiftata, non dovete paragonarvi a lui. "
Quella rifleffione determino Han-fin, il quale

pafito, infeme coi fino efertio, il fiume Hoangho, e conquifto on una forperedeute rapidità
tutti gli flati di Tfi, obbligandone il Re a
falvarfi in Kao-mi (1). Quello Principe, perfuufo, che Li-y-ki lo avera ingannato, gli
free foffitie una crudellifiam morte.

Nel tempo medefimo, in cui Han-fin foorreva da vincitore il regno di Tfi; il Re d'Han era trattenuto all'affedio di Tchingtchao. Tiao-kio, che la difendeva, temb di fegnalarif con una frepitola azione. Ufel egli, alla tella di tutta la guarnigione, e paíso il fimme Sèt-choui (a) per andare ad atraccare la retroguardia de nemici. Il Re d'Han, il quale aveva procurato di triarvelo, lo fece respingere dalla sua cavalleria, e lo costrinde

(1) Kizo-tcheou di Lai-tcheou-fou nella provincia del Chan-tong.

(2) Esta è nel territorio di Ssè-choni-hien, dipendente da Cai-fong-fon, Editore.

a rientrare nelle fue mura, dopo d'aver perduta la maggior parte della fua gente. Quello L'arca. Governatore, richiamandoli alla memoria al aneproibizione, che Hiang-yu gli aveva fatta, d'ufcire da fuoi ripari, fi tagliò il collo per difipiacere, e per difperazione. Allora il Re d'Han fi prefentò davanti la piazza, la qua-

le non tardò molto ad aprirgli le porte. Pa-ouang, all' udire questa fatal muova, ritornò indietro, e si accampò in Kouang-ou (1), in molta vicinanza dell'armata d'Han. Dopo la perdita de'fuoi magazzini, egli non poteva che con estrema difficoltà procurarsi i viveri. In tal perpleffità, minacciò il Re d'Han di far morire il di lui padre nelle torture, fe non li fosse prontamente sottomesso. Licoupang gli rifpofe: " Allorchè Hoai-ouang c'in-, viò contro i Principi di TSIN, ci racco-" mandò foprattutto di vivere da fratelli . , Stante ciò, voi dovreste riguardare mio pa-., dre come il vostro, e rispettare i di lui " giorni; ma conoscendo di qual naturale voi " fiete, mi aspetto, che no anche rispetterete ., il vostro padre medesimo. "

Pa-ouang, irritaro da una così piccante rifpofia, avrebbe fatto effettivamente morire il padre del Re d'Han, se Hiang-pè, suo proprio padre, non gli avesse rappresentato, che nell'

(1) Era fituara all'Ouest, dieci ly in distanza da Ho-yang-bien di Cai-song-sou. Editore.

#### I to STORIA GENERALE

nell' incertezza degli avvenimenti, egli dove-AVANTI Va temere, che Lieou-pang fosse qualche gior-203 no in istato anche d'usare delle rappresaglie; che questa morte non avrebbe sodisfatta se non la fua vendetta, fenza procurargli alcun vantaggio; e che sarebbe risultata dalla medesima un' infinità di mali, i quali era prudenza evitare. Queste ragioni trattennero Pa-ouang, e lo induffero a cangiar penfiero.

Alcuni giorni dopo, egli mandò a proporre a Lieou-pang di terminare la loro rivalità con un combattimento particolare. Il Re d'Han si pose a ridere, e rispose a questa disfida: " La giustizia della mia causa non è , fondata fopra le forze del corpo , ma ", folo fopra la prudenza, e la virtu. " Nel dare tal risposta all'Inviato di Pa-ouang, foggiunfe: ,, Voi potete dire al voftro padro-, ne, ch'egli fi è reso odioso a tutto l'im-, pero per molti delitti . Da principio fi è , arrogato il dritto di dividerlo, che non gli apparteneva : è entrato nelle terre di Tiin , contro gli ordini d'Hoai-ouang; ed ha affaf-, finato il di lui Generale Song-y . E' egli ., quello, che ha ridotto in ceneri il fuperbo , palazzo di Hien yang, ed ha fin profanari n i fepoleri de' Principi di Tsin per toglier-,, ne le ricchezze. Egli ancora ha fatto mo-,, rire il Principe Tsè-yng, che si era posto " fotto la mia protezione, con tutta la fua

" famiglia. Per ordine del voftro padrone, i " dugento mila uomini di Tchang-han, che , fi erano dati a lui , fono flati paffati a fil " di spada . Egli ha spogliati i Principi le-" gittimi de' loro patrimoni, per dargli a' fuoi , Uffiziali. L'Imperadore Y-ri, iuo Sovrano , naturale, coffretto a cedergli i propri ffa-., ri, ed a ritirarli in un orribile, ed impra-, ticabil paele, è stato fatto morire senza " averlo meritaro; talmente che tutte le leggi " gridano vendetta contro la di lui ingiuftizia. " Finalmente diregli, in mio nome, ch'egli è ., crudele, inumano, ingrato, ingiusto, sen-, za fede, e fenza virtu, che tutti i popoli " l'hanno in orrore, e che l'impero non lo ,, vuole per padrone. Per quello, che riguar-, da me, io non ho prese le armi che per " purgare la Cina de scellerati, suoi pari. " L'Inviato di Pa-ouang gli portò questa dura, ma troppo vera, risposta del Re d'Han; ed egli fu obbligato a diffimularne il fuo rifentimento; perocchè il Re di Tfi gli chiedeva foccorfo contro Han-fin, che lo aveva feacciato da' fuoi stati.

Era cola troppo importante a Pa-ouang di non lafciare questa conquista al Re d'Han; talché spedi al Re di Tsi dugento mila uomini sotro gli ordini di Long-ssie, il migliore, ma il pit vano de suoi Generali.

Long-tliè si lusingava grandemente di con-

AVANTI durre la fua armata alla vittoria, dicendo, L'en en che un Capitano debole come Han-sin , ingrandito fenza merito, ed al più, capace di comandare ad una picciola truppa di foldati, avrebbe provato quanto era difficile l'avere a fronte un Generale esperimentato, suo pasi; ma ei pagò troppo cara questa millanteria. Allorche raggiunfe il Re di Tfi fopra i confini de'di lui ftati, fi portarono infieme ad accamparfi fulle rive del fiume Quei-choui; mentre l'armata d'Han-sin era situata sull'opposta riva. Nell'istessa notte, questo Generale fece empire delle facca di fabbia da più di dieci mila de'fuoi foldati, per arrestare il corfo dell'istesso fiume Ouei-choui (1) al difoora de'due campi. Allo spuntar del giorno. ei lo paísò colla meià della fua armata per attaccare i nemici. Long-tsiè lo ricevette con molte vigere, e caedette ancora d'aver riportato del vantaggio; perchè Han-sin passò nuovamente il fiume per restituirsi nel suo campo in affai cattivo ordine. Long-tfiè, per compire la vittoria di cui si credeva sicuro. incalzò Han-fin nella di lui ritirata, ed oltrepaísò egli stesso il letto del fiume con tutto il suo esercito: ma essendo una parte di que-Ro di già full'altra riva, ed il restante ancora nel mezzo del letto del fiume. Han-fin fe-

> (r) Nel territorio di Tung-tcheon fou nella provincia del Chan-tong. Editore.

ce

ce rampere la diga formata dalle facca di fabbia; ed aliora le acque ritenute, fgorgando L'ER.CA. con rapidità, fi ftrascinano dietro, e sommergano tutti quelli che trovano nel loro letto: Han-sin si lancia sopra gli altri, che le acque avevano risparmiati, ne fa un orribil macello, uccide Long-tste, sa prigioniero il Re di Th; e per mezzo di quella vittoria, fi rende

padrone de' di lui stati. Han-fin fpedì un corriere a Lieou-pang per . dargliene avvifo; ma ei gli faceva fapere nel tempo medelimo, che i popoli di Tli, effendo naturalmente fenza fede, e limitrofi di quelli di Tchou, non fi doveva far gran conto della loro fedeltà; che nondimeno il mezzo di tenergli in dovere poteva effere quello di dichiararne Re lui medefimo: perocchè, avendo egli allora maggior autorità, farebbe più rispettato, e più in istato di conservargli al Re d'Han. Quest'ultimo articolo del dispaccio d'Han-sin dispiacque a Licou-pang quanto la prima notizia gli era piacciuta; talmente che ne rigettò anche con ifdegno la propofizione. Tchang-leang, giudicando, che Tchinping, il quale era stato presente alla lettura di quel dispaccio, sperasse, che i di lui servizi gli procuraffero una ricompensa simile a quella, che Han-fin chiedeva, fece un cenno al Re, e diffe: " I nostri affari non si trovano anco-" ra in così buono flato, per poter creare de' St. della Cina T. VI. н

AVANTI, "Regi; con tutto ciò, giacchè Han-fin lo l'ere.ca., chiecle, ei deve effer preferito per una com-203 , quiffa, ch'e flata fin opera. "Lieou-pang comprefe il penfiero di Tchang-leang, ma mofitò nondimon d'effene fempre irritato. Fece egli incidere un figillo tal quale un Re di Tfi, fino vaffallo, doveva averlo, e diede la commiffione a Tchang-leang di portarlo ad Han-fin, infene coll'ordine d'attaccare gli flati di Tchou.

> Pa-ouang, estremamente costernato per la disfatta della fua armata, e per la perdita del fuo Generale, si trovava in una tormentosa incertezza intorno al partito, a cui doveva appiuliarfi. Scelle celi finalmente quello di tentare la fedeltà d'Han-fin, e di cercar la maniera d'indurlo ad abbracciare i fuoi intereffi -Gli foedt adunque uno de' fuoi Uffiziali, detto Ou-che, da cui gli fece proporre la divifione dell'impero in tre parti uguali, a fine di terminare, per mezzo di tal convenzione, la guerra. Ou-che gli foggiunfe: "Non vi è " altri che voi , il quale possiate decidere fra " i due concorrenti. Quello, che vi avrà nel " fuo partito, potrà effer ficuro di trionfare .. fonca il fuo rivale. Voi eravate, in altri " tempi, fuddito di Pa-ouang, e vi trovate " presentemente al servizio del di lui più. " gran nentico. "

" Io ringrazio il vostro padrone ( gli ri-

, spole Han-tsin ) de'vantaggi, che mi pro-" pone. L'ho fervito , in qualità di foldato , L'ER-CR. " fenza che si sia degnato d'avanzarmi; ed " è arrivato fin a disprezzare gli utili consi-" gli, che io gli dava. Lieou-pang, per lo " contrario, mi ha ricevuto con bontà. Era , io appena entrato al di lui fervizio, che n mi ha fatto suo Generale. Sovente si è fino " spogliato de'suoi abiti per rivestirmene . So-" no stato ammesso con ditinzione alla di lui , tavola. Ha egli fempre ascoltati con boatà " i configli, che ho potuto dargli; in vece , di sprezzargli, spesso gli messi in esecuzio-, ne. I fervizi, che gli ho prestati, sono sem-, pre stati largamente ricompensati. Or come " potrei effere ingrato, e vile a fegno di train dirlo? Dite a Pa-ouang, ch' egli avrebbe , dritto di formare una peffima opinione di

", fecondo.

Pa-ouang, vedendolí fprovveduto di viveri,
e fotro gli occhi d'un formidabil nemico pronto ad affalirlo al minimo movimento, che
avefle veduto fargli per levar il campo, di
trovò ancora in una più gran perpelefite a,
allorchè da Ou-chè gli fa riferira la rifiofta
d' Han-fin. In quelto medelimo tempo, il Re
d' Han mandò a chiedergli fuo padre, e LiuHa 2. heou.

", me, se mi lasciassi sedurre dalle di lui of, serte. Chiunque manca di sede al suo pri, mo padrone, è capace di mancar anche al

heou, fuo fuocero, ch'erano rimasti in di lui AVANTE potere . Pa-ouang ebbe l'abilità di profittare 203 di questa opportuna occasione, per liberarti dal

grand'imbarrazzo, in cui si trovava, facendo chiedere a Lieou-pang una triegua, e proporre di dividersi fra loro l'impero, di cui avrebbe ceduto a Lieou pang il paele fituato al di là d'Hong keon (1) verso l'Ouest, ritenendo per fe il rimanente, posto all'Est dell'istesso Hong-keou. Ad oggetto poi di far conoscere al Re d'Han la sincerità delle sue proposizioni, gli rimandava nell'istesso tempo il di lui padre, e fuocero ; e quantunque non fi foffe ancora fatta che qualche conferenza fopra la pace, egli operò come fe la medelima folfe stata già conchiusa, ed andò a ritirarsi nel paese di Tchou, che si era da se stesso affeana. to nella prima divisione generale dell' impero .

Le propofizioni di Pa-ounne furono efaminate nel configlio del Re d'Han . Tchan-leang, e Tchin ping furono d'opinioce, che si dovesfere rigettare, e posero fotto gli occhi del Re, ch' ei si trovava già padrone della più gran parte dell'impero: che tutti i Principi erano disposti a sottomettersi alla di lui autorità; e che Pa-ouang, sprovveduto affatto di viveri. era in procinto d'arrendersi a discrezione. o di.

(1) Hong-keou era firusta all' Ouest d' Ho-yuhien di Cai-fong-fou nell'Ho-nao. Editore.

di perire oppresso dalle loro armi . " Se voi accettate la pace (effi foggiunfero), vi nu- AVANTI trirete una tigre, che desolerà per una fe- 202

, conda volta l'impero. Il Re d'Han, dono la ritirata di Pa ouang, non ebbe più dubbio, ch'ei cercava di tenerlo a bada per mezzo di quelle propofizioni di pace: onde si pose ad integuirlo, ma non potè raggiungerlo che nella decima luna in Kou-ling (1). L'armata di Pa-ouang, effendo stata rinforzata dalle reliquie di quella d'Hiangyu, si trovava in istato di poter far sronte alle forze del Re d'Han, tanto più facilmente quanto che Han-sin, e Pong-yuei non lo avevano ancora raggiunto. Il Re d'Han, pieno d'una fommia fiducia, non fecendo rifleffione, che doveva combattere col più gran capitano, che fi fosse trovato in que tempi gli diede un attacco : ma fu per tutto cos) vigorofamente respinto, e sogniacque ad una perdita così confiderabile, che si vidde ridotto alla necessità d'entrar nuovamente nelle sue lince, e di trattenervifi ad espettare l'arrivo d'Han-sin, e di

Pong-yuci. Siccome questi due Generali tardavano a giungere, così Tchang-leang suppose, che differiffero tanto ad unirfi con Licou-pang, per-

Нэ

<sup>(1)</sup> Al Nord-Ouest, trenta ly in distanza da Tchinscheou di Cai-fong-fou nell'istessa progincia dell' Ho-nan . Editore .

chè questo Principe non aveva ancora data loAVANTI ro la sua parola di ricompensare i servizi, che
Lea. Ca.
202 gli avessero prestati col dono di una qualche
Corona, allorchè gli fosse riuscito di rendersi

Corona, allochè gli fosse riuscito di rendessi padrone dell' impero. Tchang-leang, essendessi padrone dell' ampero. Tchang-leang, essendessi regno di Tchou, sua patria; e Pong-yuei sopra quello di Leang come sua conquista. Promettere (ei foggiusse) e ciassem di loro, di gratificargli de rispettivi due Troni, e gli vedrete accorrere, volando, in voltro ajuto. La necessità, in cui attualmente siete di univo con essi, non vi permette d'appigliarvi ad altra risoluzione.

(1) All'Ouest, cinquants ly in distanza da Honghien di Fong-yang-sou nel Kiang-nan. Editore.

cò fra questi due gran Capitani il combattimento, il quale fu de più vivi, e de più con- L'ER.CS. traftati, che fin allora si sossero veduti. Cia- 202 scuno pose in uso tutte le finezze dell'arte, e dell'esperienza; ma Han-sin rimase padrone del campo di battaglia, ed obbligò Pa-ouang a ritirarfi ne fuoi trinceramenti, ed a metterfi fulla difefa.

Il giorno dopo quest'azione, il Re d'Han giunfe dall'una parte colle fue truppe, e Pongvuei dall'altra con quelle, che aveva fotto il fuo comando, talchè il campo nemico fu investito da tutti i lati. Pa-ouang, vedendosi così preffato, e privo affatto di fostegno, prese otto cento uomini ben montati della fua cavalleria, alla testa de'quoli, passò in mezzo ad uno degli accampamenti d'Han; e col favore delle tenebre della notte, fi pose in salvo dalla parte del fiume Hoci-ho, e giunfe ad Yn-ling (1).

Lieou-pang diffaccò ful fatto Kouang-vag con alcune migliaja di foldati a cavallo , per infemirlo. Pa-ouano continuava fempre a fuepire, e cercava di giungere in qualche luogo coperto, per mettervisi in sicuro. Arrivato che fu in Tong-teing (2), fi avvidde, the degli

(1) Al Nord, ottanta ly in diffanza da Ho-telseou di Fong-yang fou anche nel Kiang-nan .

(4) Al Sud-Eft, einquinta /y d.ftante da Ting. yann-hien di Fong-yang-tou. Editore.

otto-cento foldati a cavallo, che lo avevano AVANTI feguito, più non glie n'erano relati che foli 202 vent otto . Si fermò adunque, con quella picciola partita d'nomini valorofi, e fedeli, nella montagna Ssè-hoei-chan (1), e parlò loro in tal forma: .. Son' ort' anni, da che fo la guer-, ra, ed ho riportata per più di fettanta voln te la vittoria. Non vi è flato Principe, , nè anche l'istesso Re d'Han, mio nemico, , il quale m'abhia negato il gloriofo titolo , di Pa-ouang. Ora mi trovo fenza fostegno; è , il Cielo, che vuole la mia rovina. Non posso " effere rimproverato d'aver commeffa alcuna " viltà; e tanti combattimenti, da'quali fo-" no uscito vincitore, saranno sopravvivere la " mia eloria, ed il mio nome, "

In quello iempo, le truppe d'Han lo raggiunfero. Allora, non potendo più figgire, ei fehiera la fua picciola fquadra in ordine di battaglia, e prefenta loro la fonte. Quel'i intrepido croe, avanzandofi colla tella baffa, fi getta fopra i nemici, ed uccide colle te proprie mani uno de'avo Uffisiali, e diverif foldari; ma oppreffo dal numero, trafitto da più ferite, fiping il cavallo, feguito da due de'fuoi che gli reflavano, e e'interna nelle cole della montanza.

Kouang-

<sup>(1)</sup> Al Sud-Oueft, fertanta ly ioniana da Kiangpou-hien di Kiang-ning-fou, con altro nome Nanking. Edi. ore.

Kouang-yng manda a cercarlo in tutte le parti fenza che alcuno arrivi a fcuoprirlo . Pa- AVANTE ouang trova ancora la maniera di fottrarglifi, 202 co suoi due valorosi compagni, e di passare fulle rive dell' Ou-kiang, dove, spossato per le fofferte fatiche, ed indebolito per il fangue, che aveva perduto, questo coraggiolo, ma inselice rivale di Lieou-pang, si dà da se stesso la morte. Il Comandante del diffaccamento d'Han fece portare il di lui corpo al suo padrone. Allorchè si sparse la notizia della di lui morte, tutti quelli, che fi erano posti nel di lui partito, si sottomisero, ad eccezione de'popoli di Lou, i quali non potevano persuadersi, che questo gran Capitano più non vivesse. Il Re d'Han ne sece loro vedere il cadavere, ed esti più non esitarono a ricevere le di lui leggi.

Tutto l'impero riconobbe allora Licoupang per padrone. Questo Principe fece fare con tutta la magnificenza i funerali a Paouang, e gl'innalzò un sepolero in Knutching (1). Dopo d'avergli resi questi sunebri onori, creò Principe Hian-pè, ch'era padre del fuo rivale, e gli concedette tutte le insegne, e tutte le prerogative, ch' erano annesse a questa dignità. Fece Han-sin Re di Tchou.

(1) Montagna fituara al Sud-Eft, dodici ly in diflanza da Tong-ho hien di Yen-scheon-fon nel Chantong . Editore .

Tchou; e Pong-yuei Re di Leang. Han-fin, la l'ascentine de l'ascentine compaffione vole; che lo aveva foccorfo prima ch'egli fi foffic arruolato fotto le bandiere d'Hiangyu. La buona donna, che aveva prefi la promeffa d' Han-fin per uno ficherzo, non poteva ritornare in fe fleffa dalla forprefa, nel vederfi ricompenfata con tanta liberalità d'un fervisio, di cui spepera confervava qual-che memoria. Quefto tratto di gratitudine fece grand'onore a quello, che l'use

# KAO-HOANG-TI.

Effendofi finalmente riunito l'impero fotto la potenza del Re d'Han, tutti i Grandi gli prefentarono una memoria, per impegnarlo a prendere il titolo d'Hanng-il, o Imperadore; jonde, nella duodecima Luna, queflo Principe, trovandofi in Fan-choui, trenta ly al Sud-Ouelt il Tiao-tchou, nella provincia del Chan-tong, fece pubblicare un referitto, in cui dichiarava d'accettare queflo titolo fotto il nome di Kaomonoc-rt. Dopo d'aver prefo poficifio del Trono Imperiale, ei concedette un'amnifita a tutti quelli, che avevano prefe le armi contro di lai, ed un perdono generale anche a'dclimenti, conception nel feguenti; conception nel feguenti eremini ., Sono

, oramai ort'anni, da che la genre da guerra
, è in un continuo movimento, fenza aver po, turo gedere d'un ifiante di ripolo. I po, posi hanno lofferre devaflazioni, ed orrori
, maggiori di quelli, che la guerra fiporta or, dinariamente dierro. Ora che la pace ci ri, conduce alla calma, ed all'abbondanza, io vongilo, che tutti partecipino di quefli vantag, gi. Perdono a tutti i dilinonenti. anche a

" mando, che sieno possi in libertà. "
I nempo di tutte quelle guerre intessine, i no prosi, per grantiri dalle violenze, e dagli insulti della sienara soldateca, avendo abbandonate le loro case, erano andati a ritirarsi fopra i lidi de fiumi, e nelle montagne; one de l'Imperadore fece anche pubblicare quest'invitor a siudi novosi fudditi.

, quelli, che hanno meritata la morte, e co-

"Voi, miei popoli, che lo amo, e porto, me de mo cuore, date fine una volta a vo-, fit itimori. Il voltro Principe è preffo di voi, e pronto a difendervi contro chiunque, volcfie nuocero; Il vecchio, il pader itsorin nel feno della fui famiglia, e l'agris, coltore attenda a lavorar pacificamente le "fue terre. Io invito tutti quelli, che occu-, pavano impieghi, a ritornare, ciafauno nel "fuo particola dipartimento, ed ad efercia-, re, come era folito fare ne' tempi paffati, el feu funzioni. La mia intenzione fi è.

AVANT ", che fi risprano le fuule pubbliche, e che fi risprano de fuil risprano de fuil rattino i lovo difepoli con dolecza a "Kara", "Comando agli Uffiziali, ed a foldati di re-fuule film film de città, ch'effi fiono deffinati a guardare. Efento ner quell'anno, da totti

", guardare. Esento, per quest'anno, da tutti
", i dritti se mercanzie, e condono al po", polo i tributi, finattanto che sia in istato di
", potergli pagare senza incommodarsi."

Dopo che l'Imperadore ebbe, in tal guifa, provvedute alla tranquillità de fuoi popoli, ei fece prendere a Liu-chi, fua moglie, il titolo di Hoang-been, vale a dire, d'Imperadrice; e regolò il rango, che suo figlio, ed i Principi della fua famiglia dovevano tenere nell' impero. Egli aveva fcelto provvisionalmente, per tenervi la residenza della sua Corte, la Città di Lo-yang (1), dove invitò tutti i Grandi ad una festa. Questo Principe vi si portò con un grandiolo corteggio, e con tutta la pompa, che si conveniva alla dignità Imperiale. Essendosi posto a sedere sopra un Trono, indrizzò il fuo discorso a'Grandi, e loro disse: " Fedeli compagni delle mie fatiche, e della " mia gloria, il rispetto dovuto al mio rann go non v'impedifca d'aprirmi il voltro cuo-. re. Parlatemi con franchezza, e libertà: " Da che mai è derivato, che io mi sono reso padro-

<sup>(</sup>t) Ho-nan-fou nella provincia dell'Ho-nan. Edi-

" padrone dell'impero, e che Pa-ouang lo ha perduto?

L'ER.CR. Kao-ni, ed Ouang-ling gli risposero: " Voi 202 » avete dovuto pervenire a quelto punto di 33 grandezza. Voi dividevate non meno le di-hoang-ti. " fgrazie, che i vantaggi con quelli, che fi-

" erano fagrificati al vostro servizio. Voi fa-" pevate distinguere le persone di merito, ed " una bell'azione non è mai reftata fenza effere , da voi largamente premiata. Pa-ouang, per " lo contrario, di carattere naturalmente lospet-,, tolo, e vendicativo, maltrattava anche quel-

" li, che conosceva più zelanti nel servirlo; 29 e non ha mai incoraggiti con una liberalità ,, coloro, che profonde vano la loro vita, ed ,, il loro fangue per lui . Ei attribuiva a se , folo tutto l'onore d'una campagna, o della

" presa d'una città ; e per se solo rifervava n tutti i tefori, e le spoglie de vinti. Una tal s, condotta ha dovuto allontanarlo dal Trono,

», e procurargli la sventurata fine, ch'ha fatta. " Mi pare ( replico l'Imperadore ), ch' io deb-

32 ba piuttofto l'esito felice delle mie impre-, fe al discernimento, che ho avuto, d'im-31 piegare ciascuno secondo i propri talenti. " Tse fang nan non è egli mio maestro nell'arte ,, di far accampare un'armata, e di feegliere " a tal riguardo un vantaggiolo lito? Vi è al-, tri, che possa paragonarsi con Siao-ho nell'

.. elevazione . "

" fupera di gran lunga; chi fa meglio di lui AVANTE L'ER.CR. ", combattere in una giornata campale, e ri-202 , tirarli più opportunamente? Ecco la caufa koang ii , del mio ingrandimento ; e quella della rovi-", na di Pa-ouang si è stata, ch' ei non ha vo-, luto dar orecchio a configli di Fan-tseng; n nè ha saputo impiegarlo secondo la di lui " capacità, e le mire, che aveva, per la fua

> Tien-tong, Principe ereditario degli stati di Tfin, il quale si era dichiarato in savore di Pa-ouang, nel giungergli all'orecchio la notizia della disfatta, e della morte di questo guerriero, temendo, che l'Imperadore volesse vendicarfene coll'eftinguere la fua famiglia, era andato a riturarfi, con cinquecento de' fuoi fudditi, in un'isola, alla quale fu dato il nome di Tien hong-tao (1), ch'essa ha sempre conservato. L'Imperadore gli spedì uno de' suoi Usfiziali per invitarlo a tornarlene, con promeffa di trattarlo fecondo il di lui rango; ma nel medefimo tempo, gli fece dire, che fe difubbidiva, lo avrebbe, d'allora in poi, riguardato come ribelle, e come tale avrebbe faputo punirlo.

> Questo Principe, nel ricever tal ordine, abbandonò la fua ifola, e fi pose in viaggio, fegui-

> (1) Queft'ifola è fituata cento ly in diftanza da The me-hien di Lai-tcheou-fou wella provincia del Chan-tong . Editore .

# DELLA CINA V. DINAS. 117-

feguito da due foli de fuoi domestici. Ma 'trovandofi colpevole della morte del fuo fratello maggiore, e de pessimi trattamenti satti 201 all'altro fuo fratello, era continuamente agi-, taro dal timore, e lacerato da rimorfi. Giunto in vicinanza di Chi-hiang, fi fermò, e diffe a' fuoi compagui . " Eguale altre volte " al Re d'Han, ed oggi fuo fuddito! Qual' .. umiliazione è per me il dover riconofcero un padrone! Avvilito, decaduto dal mio , rango, l'ombra d'un fratello mi perfeguita " tuttavia, per rimproverarmi la mia barba-" rie. Essendo in orrore a me stesso, poss'io " sperare alcun riposo? No; io sono indegno " di vivere. " Ciò detto, si ferisce con un pugnale, e termina in tal guifa una vita, che

L'Uffiziale deputato fi portò a render conto all' Imperadore KAO-HOANG-TI d'un sì tragico avvenimento. Quello Principe non potè trattenere le lagrime; e diede ordine, che gli foffero fatti i funerali foliri farfi ai Re. I di lui due compagni, inconsolabili d'averlo perduto, fi tagliarono il collo sopra il di lui sepolcro, e gli abitanti dell'ifola, all'avvifo ch'ebbero della morte del loro padrone, non vollero fopravvivergli.

gli era divenuta odiofa, ed infoffribile.

Ki-pou, originario del regno di Tchou, ed uno degli Uffiziali dell'armata di Pa-ouang. aveva, in diverse occasioni, parlato con poco rifpet-

avant'i flato fenfibile a tal difprezzo. Pervenuto che L'En. CR. fu all' Impero, non volle vendicariene col farkao lo morire; ma lo condannò a redimere fe flefbeang-ti. fo, e la lus famiglia con mille taelle d'oro.

to, e ia iua tamigita con mitte saeir a oro. Quest' Ufinisale, a vendo venduti tutti i fuoi beni, fin a'fuoi figli, ed alla fua famiglia, non arrivò a ritrame la metà della fomma, che gli bifoguava. Per renderla completa, fi tagliò i capelli, es fi fece fichiavo di Tchu-kia, il quale lo mandò la una fiua villa.

Tchu-kia fi portò in Lo-yang , dove , effendofi indrizzato a Teng-kong, che aveva un libero accesso presso dell'Imperadore, gli parlò con molto calore di Ki-pou. " Qual è il delitto .. commesso da quest' Uffiziale ( ei diffe a Tene-, kong )? Ha egli sostenuti gl'interessi di . Pa-ouang, the stava fervendo; forfe i fud-.. diti non devono effer zelanti per il loro n padrone? Appena l'Imperadore occupa il " Trono, e già incomincia ad efercitare la , fua vendetta. Questa è indegna d'un cuor " generolo, e d'un Principe collocato in un " rango così elevato come il fuo; la pena " a cui ha condannato Ki-pou, lo difonora. Ki-pou è un savio, i di cui talenti posso-" no effergli utili, e lo ha ridotto ella ne-" ceffità di vendersi schiavo, per redimersi. ., Voi, che vivete in Corte, che mai vi fate di bene, fe non fiete gelofo dell'onore, e.

" della riputazione del voftro padrone? E vo" firo dovere avvertirlo degli errori, chi el L'pra Cra.
" commette. " Questi rimproveri, pronunzia ti con tutta la fermezza, che inspirano lo zelo, e la rettitudine, fecero una così forte im" hampiti.

lo, e la retritudine, fecero una così forte impreffone nell'animo di Teng-kong, ch' ei riferte l'attamente all' Imperadore tutto il difcorfo di Tchu-kia. Queflo Principe ne fu egli fleffo tanto commoffo, che gondannò la lua paffata condotta riguardo a Ki-pou ; e dopo d'avergli fatti reflituire i figli, la famiglia, ed i beni, gli diede anche un impiego molto confiderabile nella fua Corte. Una così generofa, e foletme riparazione de fuoi torti fece comparire queflo Principe anche più gran-

de di prima agli occhi di tutti i fuoi fudditi.

La giufitia, ch'egli efercito fopra Tingkong, fratello per parte di madre di Ki-pou,
fu una gran lezione per tutti quelli, che fi trovavano al di lui fervizio. Nell'affedio di
Peng-tching, allorchè Pa-ousen firingeva con
vigorofamente Lieou-pang ch'era già ful punto
di farlo prigioniero, il Re d' Han trovò la
maniera di fuggire. Ting-kong fu fpedito ad
infeguirlo; ed effendogli riudicio di raggiungerlo, il Re d' Han fi liberò dalle di lui mani, col dirgli: "Due favj devono eglino cer, care di diffungenfi, e di rovinafi? «
re del rovinafi? «

Ting-kong era ficuro d'effere ricompensato del servizio, che aveva reso a Licou-pang nel St. della Cina T. VI. I ri-

NAMTI ifformiarlo, e nel lafciargli la libertà; onde 
L'Enca, fi prefentò in Corte. Ma l'Imperadore, avensoa do faputo, ch' ei gli chiedeva udicara, infpokere, fe: ", Un fuddito, che per la lode, fi lafcia
", indurre a mancare di fodeltà al fuo padro", ne, e che non profitta dell'occasione per
", afficitarif di qiello, che può contrallargli
", l'impero, un uomo di tal carattere è in", degno di vivere. Lafciargli la vita fareb", be un espoto all'occasione di commettere
", qualche nuovo tradimento. "Dopo quella
risposta, l'Imperadore pronunzio la di lui fentenza di morte, che fu efiguita fenza re-

missione.

Siccome si era già sparsa da per titto la fisce, che l'Imperadore si era determinato a fissee la residenza della sua Corte nella città di Lo-yang, così Licou-king, originario del regno di Tsi, gli sece, a tal riguardo, le sue rimostranze.

"Voltra Maestà (ei gli diste) si propone " di far Lo-yang capitale del suo impero. » Non si può negare, che gli Imperadori del-» la dinastia del Tortsou hanno trauta in quena città la loro Corte; ma chi si può pa-" ragonare con que grand uomini, i quali " non respiravano le non la virta, come an-" cora tutti quelli, che gli servivano? Allor-" che la virta è la base del Trono, nulla si dee temere nè in Lo-yang, nè altro-

we. Ma dopo le tante scosse, che ha sof-, ferte l'impero, dopo i difordini di tante, e L'an-ca-" così lunghe, ed offinate guerre, dalle quali " effo è stato agitato, chi può effer sicuro, hangiti. n che la fermentazione degli animi sia perset-.. tamente fedata? Stante tal'incertezza. la " prudenza efige , che voi fcegliate , per ifta-" bilire la voftra refidenza, un luogo meglio " difefo. Il paese di Tfin, pare a me, che " riunifea tutti questi vantaggi: le montagne, ,, che lo circondano, lo rendono d'un diffi-, cile accesso: il fiume Hoang-ho, che lo cin-" ge da per tutto, vi forma naturalmente un " impraticabil foffato: le gole, e gli angusti , paffi, che bisogna necessariamente tragit-. " tare, per entrarvi, fono altrettante fortez-" ze nelle quali un picciol numero di gente .. può far fronte alle armate più numerofe; , talche io fono d'opinione, che voi, per " ficurezza della voftra persona, dobbiate pre-" ferire il foggiorno di sì fatto paese a quello .. di Lo-yang. "

L'Imperadore diede ordine, che questo propetto fuste claminato das suo Consiglio. Molti membri d'esso, per alcune particolari ragioni, inclinavano a restare in Eo-yang. Tchangleang, in cui il Pinicipe aveva un'intera siducia, come in satti meritava, su incaricato di bilanciare le ragioni addotte dagli uni, e dagli altri, e, dopo d'avecte tutte ben discui-

erie tutte ben dii I 2. – fe

AVANTI fe, si dichiaro in savore del piano di Licoul'en.cn. king. L'Imperadore lo adottò, e lo pose in 202 esecuzione.

kankang-ti.

Han-fin, da cui Licou-pang riconofceva l'impero, effendosi ritirato negli stati di Tchou, a fine di tenere in esercizio le sue truppe, feorreva, alla loro testa, tutte le città del fuo regno in così buon ordine come fe avesse marciato contro il nemico. Alcune persone, invidiose della di lui gloria, e del di lui rango, si servirono di tal pretesto, per render fospetta la di lui condotta all'Imperadore, ch'ebbe l'ingiustizia di dar orecchio a tali odiose accuse. Questo Principe confidò i fuoi fospetti a Tchin-ping, il quale lo configliò di dar ordine, che si radunassero in Tchin, come era stabilito nelle antiche costituzioni, tutti i Governatori, e gli Uffiziali delle diverse provincie dell' impero, per fottoporsi all'efame della loro condotta. Kao-noang-TI fped) fubito quest'ordine, ed Han-fin fu uno de' primi, che fi portarono all' indicata affemblea; ma appena che vi fu giunto, l'Imperadore lo fece arreftare. "Oh questa volta . (ei diffe) non poffo più dubitare di non , avere gran nemici nella Corte. Quando la .. caccia è morta, le armi fono inutili; quan-.. do i nemici fono già distrutti, a che bisogna-.. no i Generali? L'impero è pacifico, e bene ., flabilito, io fon divenuto adunque inutile,

", efi può, fenza timore, farmi morire. Chiedo
", folamente, che mi fia accordata la grazia "ranca",
n di poter vedere per un'altra volta l'Imperazio
", radore. ", Queflo Principe condificefe ad
"mmetterlo alla fiu prefenza"; ma fenza dar-basagui.
gli luogo d'aprir bocca: ", Sièce accufato (gli
", diffe) di volervi ribellare; " e dopo que-

" disse) di volervi ribellare; " e dopo quefle poche parole, lo fece caricare di catene, e condurre in Lo yang, per esser ivi giudi-

cato, dopo il fuo ritorno.

Essendo, colla prigionia d' Han-sin, adempito il principal fine dell'affemblea fiffata in Tchin, l'Imperadore si pose ben presto in viaggio per ritornare in Lo yang. Allorchè vi la giunto, volle esaminare, per formalità, la pretefa ribellione d'Han-fin; e dopo una fuperficiale ricerca, gli accordò il perdono, privandolo nondimeno del regno, e del titolo di Re, e dandogli, in vece di questo, quello di Principe d' Hoai-yn. Han-lin, molto fentibile a quest oltraggio, si persuase, che l'Imperadore lo trattava in tal guifa, perchè le fue azioni erano flate troppo luminofe, per non fargliene concepire qualche gelofia. Finse adunque un infermità per aver una scusa di non portarfi ogni giorno a palazzo, e più non vi andò che dopo d'aver ricevuto un ordine espresso.

Alcuni giorni dopo, l'Imperadore mandò a chiamarlo, fotto pretello di conferir con lui fopra alcuni affari concernenti la guerra; ma

in fostanza, per rimettere il di lui spirito in cal-L'ER.CR. ma. Dopo d'avergli lungamente parlato di diversi suoi Uffiziali, e del numero delle truppe. Kao- alle quali ciascuno d'essi era capace di comandare, gli domando a qual numero di foldati credeva di poter comandare egli stesso. "Voi, , o Sire (gli rispose Han-lin), potete coman-, dare ad un'armata di cento mila uomini; ,, e questo è il più, di che siete capace . -- E voi , (replicò l'Imperadore)? - Più che le trup-" pe fossero numerose (ripiglio Han-sin), me-" glio le regolerei -- Se è così (diffe forri-" dendo Kao-HOANG-TI), perchè vi siete la-" sciato prendere da me! -- Appunto per que-" sto (soggiunse Hin-sin) Vostra Maestà mi ha " prefo; il fuo talento non è fatto per coman-" dare a' foldati, e per regolargli; ma per re-" golare gli Uffiziali, e tenergli fotto i fuoi " comandi.

L'Imperadore fin allora non aveva per anco determinate le ricompense per quelli, che lo avevano fervito con fedeltà durante il tempo della guerra; onde vi si applicò circa la finz di quest' anno. Sigo-ho fu talmente diffinto in tal occafione, che gli altri ne mormorarono, e se ne lamentarono altamente. Come (dicevano effi )! framo noi quelli, che abbiamo fofferte tutte le fatiche, che abbiamo, in mille incontri, esposta la nostra vita, e l'Imperadore frattanto ha più riguardo per Siao-ho, che per noi, per uno .

uno, il di cui cavallo non ha mai versato una goccia di sudore, e tutta la di cui pena fi ri- AVANTI duffe a scrivere poche linee, o a dire poche 202 parole nel configlio; tal preferenza è forfe Kanoiusta?

Effendo i lamenti di costoro arrivati all' orecchio di Kao-hoang-ri, questo Principe diede ordine , che si fossero tutti radunati , e fece a'medefimi il feguente discorso? " Voi ,, disapprovate, the io abbia gratificato Siao-ho , più di qualunque altro. Ma ditemi, nella , caccia, quali fono quelli, che stringono, e prendono il falvangiume ? Sono effi certa-" mente i cani . Quali fono però quelli, che con-, duceno, e che diriggono i cani? Non fono p forse i carciatori? Voi vi siete molto affa-" ticati, avete vigorolamente infeguite le fie-" re, le avete anche sforzate, le avete prefe; , ed in questo avete tutto il merito de' cani , da caccia. Ma Siao-ho ha condotta a huon " fine tutta la guerra: egli è quello, che ha " regolato tutto, che vi ha fatto attaccare " opportunamente il nemico, e che vi ha co , fuoi configli reli padroni delle città, e del-" le provincie da voi conquistate, per questo n adunque ha egli il merito del cacciatore. Oc " ehi è più degno di ricompensa? Questo di-", fcorfo dell'Imperadore impofe per fempre " filenzio a' malcontenti .

Sebbene Tchang-leang non Iosse Stato un guer-

guerriero molto diffinto: coli nondimeno ave-AVANTI va fervito affai bene Lieou-pang co fuoi con-L'ER.CR. figli : onde il di lui zelo non rimafe fenza ricompensa . L' Imperadore gli assegnò trenta mila famiglie, oltre il rango di Principe, che gli aveva preventivamente già accordato. Tchang-leang, giudicando, che quella liberalità avrebbe contribuito ad aumentare la gelofia degli altri, ricusò le trenta mila famiglie, dicendo: "Allorchè ebbi la fortuna d'in-" contrare vostra Maestà in Hia-pei (1), co-., nobbi fiibito, che il Cielo mi dava un pa-., drone. Se mi ha fatto l'onore di fervirsi di " me, e di far uso de'miei consigli, me ne . ha con fomma liberalità già ricompenfato; " io fono Principe, queflo è più di quello, .. che avrei ofato sperare. "

L'Imperadore nominò, acl medefino tempo, Tchin-inp Principe (Finzi-jre (2)). Tchinping fe ne voleva fusi'ne, (2). Tchinping fe ne voleva fusi'ne, adducendo per ragione, ch' ei non aveva mai fervito, e non
poteva confeguentemente, fenza far torto agli
altri, accettare una grazia, che doveva effere
il prezzo del loro valore. ", Voi avete vinti i
" nemici co 'prudenti configli, che m'avete dati
" (gli rilipote Kao-utoandor-1). Se vincere i

,, ne-

\*

<sup>(2)</sup> Questo è fituato al Nord-Est, novanta ly su elistanza da Tchin-lieou-hieu di Cai-song-sou nella provincia dell'Ho-nau. Editore.

"", nemici non fi chiama un merito effettivo,
"", dove convien cerca quello merito? "" Senza.
"", Ouè-di-tchi (ripiglio Tchin-ping), avrei sei
"", io mai avuta la fortuna d'effer ammelfo al Kanfervizio di voftra Maesllà? "" Non me ne hamagii.
"", fervizio di voftra Maesllà? "", ne dò

", la mia parola. " In fatti, questo Principe non lasciò alcuno senza ricompensa.

Poco tempo dono, avendo egli vedute davanti il fuo palazzo grandi affemblee di gente, che parlavano con molta energia, e che mostravano di discuter qualche affare di somma importanza, ne domandò il motivo a Liu-heou, fuo fuocero. Oucflo, fenza nulla occultargli, gli rispose : .. I Grandi dicono, che siete un ,, uomo ufcito, per dir così, dalla polvere: , ch'essi vi hanno collocato sul Trono, mer-" cè le loro fatiche, ed il loro fangue; e che ,, ora, che avete già ottenuto tutto ciò, che " defideravate, rifervate i vostri benefizi per .. i vostri amici, e le pene per quelli, che , vi fono flati contrarj. Confultano adunque fra .. loro la maniera di distruggere la loro ope-., ra , e di mettere un altro nel vostro " pofto. "

L'Imperadore, all'udire questa risposta, impallid), e domandò quale cola si pretendeva, ch' ei faceste. A vendolo L'un-hou interropato chi egli credeva, che sosse il si suo maggior nemico, Kao-HOANG-TI gli rispose, che questo dove-

doveva effer Yong-tchi, da cui aveva fofferit L'ER.C., diverfi oltraggi, de quali avrebbe già fara un' 201 efemplar vendetta, fe non aveffe avuto riguardo Kasa, agli importanti fervizi, che Yong-tchi gli aveva fatti, et alle di lui belle azioni. Liu-hoou lo configliò, all'oppofto, di ricolmarlo di benfiz), dimoftrandogli , ch' era quetto l'unico mezzo di fedare i lamenti, e d'arreflare la

fermentazione degli fipiriti.
Tal especiente era, in fatti, il più favio.
L'Imperadore ne su ben persuaso, e mandò ad
invitare tutti i Grandi a portarsi ad una magosifica sesta, dopo la quale, creò Yong-rchi
Principe di Chè-lang (1); ed ordino, ad medesimo tempo, a suoi Ministri d'individuare, i
sevizi prestati dagli Ustiziali, e di temene
un efatto registro, affinche niuno restaffe senza ricompensa. La condotta da esfo tenutariguardo a Yong-rchi gli conciliò movamene
te tutti gli animi, e ciascuno sperò di raccogiiree ben presto il futtu de fuoi servizio
giiree ben presto il futtu de fuoi servizio.

L'Imperadore volle, che i Grandi determicocupare diciotto d'effi del primo ordine. Quefii nominarono per loro capo Tfao-tfan, a riguardo delle fettanta ferite, che aveva rilevate, e dell'aver prefe molre città, e cappacificate molte piovincie. Ma Ou-fien-tfiou vi fi oppositione dell'aver preference dell'aver preference.

<sup>(4)</sup> Chè-fung-hien di Tching-tou-fou nel Sse-tchuen.

pose, dicendo: " Io non intendo di contrasta-" re a Tsao-tsan il suo valore, nè le gloriose , azioni, ch'egli ha fatte. Senza pretendere , di diminuirne la gloria, io m'avanzo a dire, n che vi sono state molte operazioni nel cor-, fo della guerra, nelle quali il di lui coraggio non ha avuta veruna parte. L'Imperadore, " fovente battuto, e ridotto alla necessità di , fuggire davanti Pa-ouang, ha fempre riparan te le sue disgrazie, mercè la saviezza, e la " previdenza di Siao-ho. I foccorfi, che que-" fto grand uomo teneva fempre pronti nel paefe di Koan-tchong, e co quali reclutava " continuamente il di lui esercito: i magaz-, zini, ch'egli aveva formati in tempi così " difficili, perchi non foffero mancati i viveri: a l'istesso paese di Koan-tchong, che ci con-" fervava per ritirata, garantito colla fua pru-, denza da qualunque infulto de'nemici; final-" mente l'aver fostenuto egli solo tutto il pefo della guerra per il corfo di cinque , campagne, hanne posto il nostro Principe . in islato di vincere Pa-ouang. Tutte que-. Re operazioni , così faviamente combinate . , e così felicemente efeguite, parlano in fa-

y vore di Siao-ho, e lo dichiarano superiore y a' Tsao-tsan. Io consesso, che i Tsao-tsan y non sono somuni; ma si potrebbero trova-

AVANTI L'ER.CR. C 291 Kao-

AVANTI " colle operazioni ben combinate d'un intera

L'Imperadore aggiudicò a Siao-ho il primo 
keo- potto fre i Grandi della prima claffe, ed a 
houngrit. Tfao-tían il fecondo. Nominò di più l'isfesio 
Siao-ho suo Primo Ministro, accordandogli il a 
facoltà di poter entrare nel palazzo qualunque 
volta avesse voluto senza verana espressa premissione, e senza l'obbligazione di aver indosfo gli abiti da cerimonia. Gli permise altrea 
d' andarvi colla sciabla al fianco, distinzione, 
che non era accordata a veruno; e creò Outien-tsou Principe di Ngan-ping (1), negli 
stati di Tsi, per ricompensialo d'aver posto 
nel suo vero aspetto il merito, cd i servizi 
di Siao-ha.

Fin allora l'Imperadore era flato folamente occupato nel ricompensare, e nell'ingrandire i suoi Uffiziali; e pareva, che si dasse che i saceva, che si dasse che i saceva, che legrazie, e delle dignità. Di cinque in cinque giorni, andava ad informarsi dello stato della di lui falute, limitando a questo siolo atto di dovere tutte le attenzioni, che aveva per lui. Suo padre issessi con controlo corpreso di tale specie di dimenticanza. Un giorno, in cui l'Imperadore andava a rendergli il solito atto di rispetto, fi rivesti degli

<sup>(1)</sup> Ngan-ping-hien di Tchin-ting-fou nella provincia del Pè-tchè-li . Editore .

degli abiti più belli che aveva, e si pose ad aspettarlo fuori de fuoi appartamenti in una AVANTI positura quasi soffe stato l'infimo di tutti i di zoi lui fudditi. KAO-HOANG-TI, forpreso nel ve- Kaoderlo umiliarfi davanti a lui, fi fermò . Al-boang-si. lora il padre, indrizzando il discorso all'Imperadore, fuo figlio, gli diffe. ,, Effere Imperadore è lo stesso ch'essere il padrone , di tutti i fudditi dello fisto, e tutti devo-., no umiliarfi davanti a voi. Non conviene. , per mio riguardo, alterare un ordine così , faviamente flabilito . " L'Imperadore , compresidendo il rimprovero di fuo padre, ritorna indietro, raduna i Grandi, e lo dichiara Taichang-hoang, vale a dire, l'Imperadore ch' è fopra sussi; dopo di che, prendendolo per mano, lo conduce ad una fedia, ch' era collocata a piè del Trono, e restando egli ritto al di lui fianco, lo presenta a' Grandi, i quali tutti eli prestano omaggio in tal qualità.

Dopo che i Principi di Tim avevano coal bene battuti i Tartat litingensu quelli ferano ritirati verfo la parte del Nord; talchè le frontiere dell'impero erano rimafie interamente purgate. Ciò non ofiante, le guerre intefine, che si riaccefero da per tutto, incoraggiono questi Tartari a fare nuove forrerie.

Il loro Teben-yu, o Re, detto Teou-man, aveva due figli, il primogenito de quali era chia amato Metè. Il nadre aveva volta tutta la sua moto Metè. Il nadre aveva volta tutta la sua

tene+

AYANYI tenereza in favore del di lui fratello, e 6 era l'araca, determinato a farlo fuo fuceeffore. Ma ficcoson me prevedeva, che Mete farcho flato un grand'
Ree, oftacolo a funi difigni, prefe la rifoliazione di
assorti, falo morire. Mete, che ne fu avvertito, prevenne fuo padre, lo uccife, e fi fece riconofere Telenyu de Tartat Homes-mos

Tong-hou, altro Principe Tartaro, pretendeva d'avere un certe cavallo appartenente a Teou-man, il quale fi diceva, che porefie far fin a mille ly di cammino ia un giorno. To che feppe la rivoluzione accadura nel parfe di quelli Hiong-nou, fpedi uno de finoi Ufficiali di Metè, per chiederglielo. Gli Ufficiali di Metè infiltevano a negarlo: "Come (ri-, fipole loro Metè)! Per un cavallo vorrette voi romper l'amicizia co' volfri vicini? " E ful fatto lo fece confegnare all' Invisto di Tong-hou.

Qualche tempe dopo, l'Metfo Tong-hou mand a chiedergli una Ten-rebi di Teouman (†). Gli Ufficiali di Metè rigettarono con iddegno una così irragionevol richiella di difigavano Metè a punirio della fia tenrità colle armi ., Perchè (rifpole loro quefo Principe) intraprendere una guerra per una donna? "E fenza volergli più afcolta-

(1) Yen tchi, in lingua Tartara, fignifica Regina; questo è il nome, che fi dava in que tempi alle niogii dei Teben ya . Editore .

re, confegno la l'an-schi all'Inviato, perchè la

conducesse al suo padrone. Gli stati di questi due Principi Tartari erano divisi, l'uno dall'altro per mezzo d'un Kandeserto di più di mille ly. Il Tchen-yu di haang-si.

Tong-hou, che trovò tanta facilità nell'ottenere da Metè tutto ciò, che aveva domandato, incominciò a disprezzarlo, e si portò ad accamparli, colle fue truppe, fulle frontiere de'di lui flari.

Gli Uffiziali di Metè non si davano alcuna premura di difendere quel deserto limitrofo, riguardandolo come cofa di picciol valore. " Come (diffe loro Metè )? non è for-" fe questo terreno la culla del regno? E voi " vorreste cederlo a Tong hou? " Metè, ch era da principio fembrato debole, e condifcendente a delle domande, che aveva giudicate come di poca confeguenza, non riguarda coll' istels'occhio quest'invasione. Si pone egli stesso alla testa delle sue truppe, va ad attaccare Tong-hou, lo respinge fin nel di lui paese, se ne rende padrone, o sa morire questo Principe Tartaro con tutta la di lui famiglia. Di là fcorre, da vincitore, il regno di Yuei-tchi del Si-vu; e ritornando indietro, conquista il paese de Tartari, situato al Mezzogiorno del fiume Hoang-ho, e ne sa prigioniero il Re. Entra, dopo di ciò, negli stati di Yen, e di Tai; ed uscendone, carico d'un ricco bottino, fi por-

ATANTI i porta a riacquilare il paefe, che Mong'ARR.Ch. tien, Generale di Tfin-chi-hoang-ti, aveva con201 quill'ato fopra i di lui antenati; e termina
Kas-, le uf foorrerie col porre l'affedio davanti
bang-ti.
Ma-yè.

Han-ouang-sin, che difendeva questa piazza con una troppo debole guarnigione, giudico effer un trato di prudenza il venire ad un accomodamento co' Tartari. Ma mentre era già in procinino d'incominciare questo trattato, gli furon fatti, per mezzo d'un corriere speditogli dall' Imperadore, alcuni timproveri, chei credeva di non meritare; onde, temendo, che già si pensaste a forma con este della di Tartari, ed entrò al loro servizio. La rela di questa piazza sia seguita da quella di Tai-yuen presa d'affasto, la quale apol a Mete là si rada di Tsin-yang.

Mentre i Tartari facevano tutte queste conquisse sulle frontiere, e nella Tartaria Occidentale, s' Imperadore Kao-Hoano-ri si occupava nel rislabilire le leggi, e nell'appor ciparo a' disordini, che le tante guerre avevano eagionati in tutto l'impero. Per follevarsi alquanto dalle cure, e dalle fatiche, che questo rislabilimento esigeva, egli invirò tutti i Grandi ad una festa, nella quale tutto si esguà con molta confusione, perche nulla era ancova stato determinato, riguardo all'ordine, che vi fi doveva offervare. L'Imperadore diciel la fi doveva offervare. L'Imperadore diciel la

commissione a Sun-tong di regolarne le cerimonie, a fine d'evitare in avvenire gl'incon-

AVANTI L'ER.CR.

Sun-tong fece venire dal paefe di Lou molsti de l'uoi difepoli, i quali uni coi letterari,
che l'Imperadore già manteneva nella fui Corte; e compofe un'Affemblea di più di cenpo persone, nella quale fi trattò delle cerimonie, che fi dovevano offervare nelle fefle. Dopo molti contrali, effi convenero, che fi adottraffe il fiftema già praticato fotto i Principi di
Tsin; ed andarono in corpo a prefenare all'
Imperadore il reiultaro della loro Affemblea.
Quello Principe, dopo d'averlo efaminato, comandò, che it raficiviefe neregiliti del Tribunale dei riti. L'ordine di tal cerimoniale era
regolato nella fequene maniera.

I Grandi, ed i Principi invitati alla fefia dovevano portarfi a palazzo all'ora indicata, vefiiti de'loro abiti da cerimonia. Il
maefito delle cerimonie doveva andare a prendergli, fecondo il loro rango, per conducio
nella gran fala; e dopo d'avervegli introdotti,
gli faceva fehierare in fila in due lati, all'
Eft, ed all' Oueft. Le guardie, collocate fuori della fala, erano anch' effe fehierate in due
file colle bandiere foigrate. colle armi alla ma-

ло, е co' loro abiti da cerimonia.

Fatta questa prima disposizione, tosto che l'Imperadore usciva dal suo appartamento, un St. della Cina T. VI. Karai-

146 STORIA GENERALE AVANTI araldo ne dava l'avviso ad alta voce; accioccho L'ER.CR. Ognuno fi foffe posto nel rispettoso contegno, 201 che gli si conveniva. Allorchè il Sovrano si era homg-ti già collocato ful Trono, i Grandi, ed i Principi, proftrati in terra, lo falutavano tutti insieme nella più grave, e più modesta maniera. Era riguardato come un punto essenziale della cerimonia, che il faluto fi facesse da tutti nell'istesso momento, in cui se ne dava il fegno; il prevenirlo, o il ritardarlo farebbe stato preso per una mancanza di rispetto alla Maestà Imperiale. In seguito, tutti i convitati, cogli occhi, e colla tefta baffa, alzavano nell'istesso tempo le loro maniche, ed era prefentata a ciafcuno una tazza piena di vino, che teneva follevata colle due mani all' altezza della propria fronte, e che dipoi vuotava. Dono che ciascuno ne aveva bevute nove, il ftro delle cerimonie ne avvertiva l'Imperadore. Se vi fosse stato qualcheduno, cho avesse mancato all'etichetta, era licenziato, ed escluso dalla sesta. Terminato il banchetto. l'Imperadore si ritirava: i Grandi uscivano

gli riconduceva fin alla porta del palazzo. Nel fettimo anno del regno di KAO-HOANG-T1, nel primo giorno della decima Luna, quest' Imperadore diede una festa colla magnifieenza, e colle cerimonie qui ora descritte. Tut-

dalla fala . coll'istesso ordine . con cui vi erano entrati; ed il maestro delle cerimonie

to fu efeguito con tanto buon ordine, che il Sovrano, molto contento, efelamò:,, Oggi in AVANTIC, comincio ad effer Imperadore, e conofco la 2009, differenza, che paffa, fra il fuddito, ed il America, padrone. "

Questa gioja su nondimeno amareggiara dalla notizia, che giunfe, della ribellione d'Hanouang-fin , e della fresca irruzione de' Tartari , i quali si erano innoltrati, facendo delle scorrerie, fin a'Tfin-yang. L'Imperadore volle andar in persona contro quel ribelle, che batre, e costrinse a salvarsi nel campo de Tarrari istessi . Metè diede ad Han-ouang-sin dieci mila foldati a cavallo, co'quali aveffe potuto rinforzare le reliquie della fua armata; ed egli fu così temerario, che ritornò, con quello rinforzo, risoluto d'attaccare gl'Imperiali: ma avendogli veduti molto superiori di numero a suoi, non ebbe ardire d'arrischiarsi per una feconda volta, e si ritirò per riunirsi con Metè.

L'Imperadore s'innoltrò fin a Tfin yang, che fata gil evacutat da Tartari; e dopo d'avervi fatro accumpare il lou efercito, faeddella gente con ordine, che fenopriffe i nemici. Alla relazione, che gil fu fatta, ch'efit trovavanín nel diffietto di Taiyunn, fo determinò ad andare a raggiungergli; onde fece partire dieci efipinaroto per offervare ciattamente qual era la disposizione dell'armata ne mente qual era la disposizione dell'armata ne

mica. Metà, effendo entrato in dubbio, che l'ancie.

L'ancie.

L'ancie.

Ta diffication de l'ancie.

Ta diffollo il fuo accampamento in maniera, avecbauguti fe non vecchi, e foldati infermi o Rorpiati,
e magri e confumati cavalli. Il fiore delle
truppe era collocato nol centro del campo,
ove non poteva penetrare verun firaniero feaza incorrere nella pena di morte.

Avendo gli esploratori spediti dell'Imperadore riferito a questo Principe in qual miferabile stato si trovava l'armata nemica, ei, per afficurariene moggiormente, v'inviò ancora Licou-tring; e fenz' afpettare si ritorno di quest' utrimo, si avvicinò a'Tartari, alla testa di dupento-venti mila uomini.

La relazione fatta da Licou-king fu una conferma di quella degli efiloratori; egli non-dimeno rapprefentò all' Imperadore, che fotto quelle cattive apparenze vi poteva effer naforfa qualche afunia dalla patre di Mete: y. 000; la ragione (foggiunfe), che fpecialmente nel, la guerra, non fi disperazi il nemico, per evitare il pericolo di rovinarfi. Il mio connigiio farebbe, che per ora multa fi azzardafe; y. e che Voftra Maelfà di afficunffe prevuinti, y.vamente, fe Metè le tende qualche infiguia.

L'Imperadore, in vece di profittare d'un così favio avvifo, entrò in uno fdegno terribile

bile contro Lieou-king: "Miferabile schiavo .. di Tfi (gli diffe questo Principe), che non L'EB.CA. , hai faputo avanzarti fe non colla lingua, " ofi tu infpirar timore a' miei foldati? " Dopo d'averlo così rimproverato, diede ordine , che fosse immediatamente arrestato , e condotto nelle prigioni di Kouang-ou (1), dove

fosse tenuto sotto una rigorosa custodia. L'Imperadore, acciecato da una prefunzione troppo infultante riguardo a' fuoi nemici, osò innoltrarfi, alla teffa d'un diffaccamento della fua vanguardia, fin a Ping-tching (2). Metè, effendone flato avvertito da fuoi esploratori, accorse ad affediarvelo, seguiro da dugento mila cavalli, prima che il corpo dell'armata Imperiale foffe arrivato. Erano già scorsi sette giorni, da che l'Imperadore si trovava chiuso in Pinetching, senza che avesse potuto trovare la maniera di metterfi in falvo. Sprovveduto affatto di viveri, circondato per tutto da una formidabil cavalleria, e continuamente in procinto di vederli prigioniero, altro non feppe fare, the ricorrere a Tchin-ping, the lo configliò a far cercare nella città la più bella fanciulla, che fi fosse potuta trovare, per mandarla a Metè, il quale si sapeva, che amava Kэ

(1) Quindici ly all'Occidente di Tai-tcheou di Tai-vucu-fou nella provincia del Chan-si . (2) Era fituata all'Eft, e cinque /v in diffanza da

Tal-tong-fou nell'ifteffi provincia. Eduore.

molto le donne. Fu fcoperta una giovinetta x'anten dotata d'una particolar bellezza, e d'un co-100 raggio di gran lunga fuperiore al fuo feffo,

home-ii, la quale si offrì generosamente di tentare qualunque mezzo possibile presso del Principe Tartaro per falvare l'Imperadore. Dopo d'aver ella ufata ogni diligenza, onde far maggiormente rifaltare la fua bellezza, mercè le grazie degli abbigliamenti, l'Imperadore la inviò a Metè come un pegno della stima, che aveva per lui . Il Principe Tartaro , incantato , per così dire, dallo fpirito, e dalla leggiadria di quella vezzofa fanciulla, confentì, fenza fare veruna difficoltà, ad accordare all' Imperadore la libertà d'andare a raggiungere la fua armata, febbene fotto alcune condizioni poco onorevoli, alle quali questo Principe credette di non effere allora prudenza l'opporfi, importandogli troppo il vederli libero.

L'Imperadoré, ritornato che fual fito efercit's, fice morire i diect esploratori, che lo
avevano servito si male. Nel passare digot per
Kouang-bau, ordinò, che sosse trato immediatamente di prigione Licous-ting; ed avendo
selo sitto condurre alla sita persensa; "Io vi
"no maltrattato (gli diffe) quando, per lo
"contrario, doveva rimunerarvi. La consession, ne, che ora ve ne so, mi cuopre di con"fusione, ma non ripara i meit torti riguar"do a voi. Ho pagato troppo caro il dis", siprez", siprez-

» [prezzo, con cui ho uditi i vostri consigli: , conosco, che avete un vero zelo per il AVANTE , mio fervizio; ed affinchè tutti lo fappia- 200 , no, vi fo Principe di Kien-fin. Nomino , altresì Tchin-ping Principe di Kio-niè (1): 31 gli deggio quella riconofcenza, per avermi , liberato dal paffo difficile, e troppo peri-" colofo, in cui mi era imprudentemente im-

3, pegna to. I Tartari, che avrebbero potuto ritrarre maggiori vantaggi dalla loro [pedizione, fe non avellero avuta la condescendenza di lafciarfi fuggire di mano l'Imperadore, fi contentarono di devastare il territorio di Taiyuen; e se ne tornarono, quando ad essi piacque, carichi d'un immenso bottino, nel lo-

ro paese.

L'Imperadore KAO-HOANG-TI, avendo prafa la rifoluzione di stabilire la residenza della fua Corte in Tchang-ngan (2), vi fi portò nella duodecima Luna dell'istesso anno. Siao-ho gli prefentò il piano del palazzo, che si era proposto di fargli fabbricare. A KAO-HOANG-TI parve troppo magnifico, e troppo dispendiofo. specialmente in un tempo, in cui ei doveva temere, che una spesa eccessiva servisse K 4

(t) Ouon-hien di Pao-ting-son nella provincia del

Pè tchè li . (2) Si-ngan-fou, capitale della provin-cia del Chen-fi. Editore .

di pretefto a qualche malcontento, ond'eccita1'en.cn. re delle turbolenze nell'impero. " Voi vede102 ", te (gli diffe quefto Principe), che mi trovo
Kro103 ", turtavia colle armi alla mano; non credo
teang-ii, adunque, che fia cofa ragionevole, in una

, simile circostanza, pensare a sabbricare un .. palazzo d'una si grande magnificenza. " " Appunto in tempo di guerra (rispose " Siao-ho) dovete ciò fare, a fine di potervi " commodamente foggiornare in quello di pa-.. ce. Vostra Maestà deve riguardare tutto l'im-" pero come fua propria famiglia; fe la gran-, dezza del fuo palazzo non corrifponde a " quella di quelta fua famiglia, qual'idea da-" rà la Maestà Vostra della fua potenza? " L'Imperadore lasciò a Siao-ho la libertà di repolare quell'edifizio nella maniera, che gli fosse sembrata più propria; e dopo d'essersi trattenuto per qualche tempo in Tchan-ngan. fi pose nuovamente in viaggio, e se ne tornò in Lo-yang, dove giunse nella quarta

I Tartari Hiose, esse, popoli naturalmente inquiett, ed avidi di bottino, malgrado la riegua che avevano flabilira coll'Imperadore, romarono ad infuttar movamente le terre dell'impero, d'onde riportarono nel loro pasefricchiffme fipoglie. L'Imperadore fiimò bene di diffimulare, a fine di non impegnarfi in una guerra contro que' mafandieri. Ma ficcome le

Luna.

DELLA CINA V. DINAS. 152 loro scorrerie si andavano replicando assai spelfo, ed il ribelle Han-ouang-fin fi era innol- L'ER.CR. trato fin a Tong-yuen (1); così Tchin-ping, 199 che ne temeva le conseguenze, disse all' Im- konz-tiperadore, ch' era neceffario penfare a qualche espediente con cui impedire tali incursioni. Gli pose sotto gli occhi, che Metè era un uomo di peffima indole, e fenza fede: che dopo d'aver privato di vita fuo padre, non aveva avuta ripugnanza di sposare la propria fua madre : e che divenendo di giorno in giorno fempre più potente, non vi era luogo di sperare nè di poterlo guadagnare colla ragione, nè di tenerlo in dovere colla fede de trattati, e de' giuramenti. Tchin-ping propose all' Imperadore di procurare d'impegnare questo Principe Tartaro a prendere per sua legit-

tima moglie la Imperial Principessa Tchungki : perocchè fe ella ne avesse avuto un figlio. questo farebbe divenuto l'erede degli stati di Metè, e la madre, inspirandogli l'amore della virtù, avrebbe potuto, con tal mezzo, venir

a capo di civilizzare quella barbara nazione; e Metè, divenuto genero dell'istesso Imperadore, più non gli sarebbe stato nemico. Che se poi non voleva dargli sua figlia, era cosa indispensabile il dichiarargli la guerra, a fine di metterlo in foggezione, e di tenerlo ristretto nel suo paese. L'Imperadore present di

(1) Tchin-ring-fou nel Pè-tche li. Editore .

di collegarfi col Principe Tartaro, e diede la avanti L'en.cn. commissione di maneggiar quest' affare a Tchinping medefimo, a cui riusci di condurlo felihoang-ti. cemente a fine .

Sull'incominciare dell'anno 197, Tai-changhoang, padre dell' Imperadore, effendo molto avanzato negli anni, finì di vivere; e Kao-HOANG-TI gli fece de' magnifici funerali.

Una delle Regine favorite dell' Imperadore eli aveva dato un figlio, ch'egli amava in preferenza di tutti gli altri. Questa Principeffa , per mezzo de' fuoi maneggi , e del grand' ascendente, che aveva acquistato fullo spirito dell'Imperadore, suo amante, era venuta a capo d'impegnarlo a rivocare la dichiarazione . con cui aveva istituito erede dell'impero il figlio dell'Imperadrice, ed a fostituire, in vece di questo, il di lei figlio, il quale finalmente non era nato che da una Regina. Tutti i Grandi della Corte fi opposero formalmente ad un disegno, che tendeva a rovesciare fin da fondamenti le principali coltituzioni dell'impero. Tcheou-tchang, Cenfore dello stato . fu uno di quelli , che fecero fronte con più costanza. L'Imperadore, disgustato, ed irritato dal vedersi disapprovare le sue vedute gli ordinò, che si ritiraste, soggiugendogli, che vi facesse più matura rislessione. Tcheoutchang, fenza lasciarsi intimorire da questa diforazia, non porè confentire a mancare alla obbli.

obbligazioni, che da lui efigeva la fua carica. Ritornato che fu in casa sua, distese una AVANTE fupplica, e la inviò all'Imperadore; ma non 107 vidde alcuna risposta. Molte altre, che suc- Kaocedettero rapidamente alla prima, ebbero l'iftef-boang-si. fa forte. Il Censore, sdegnato per il disprezzo, con cui era trattato, accorfe al palazzo, e chiefe udienza, la quale non gli fu accordata se non dopo d'aver usate molte importunità. L'agitazione, in cui egli fi trovava nel parlare all'Imperadore, non gli permetteva che d'articolare parole interrotte, e fenza alcun fenfo. KAO-HOANG-TI non fi potè trattenere dal ridere. Ciò non offante, conoscendo, che il di lui disordine non era che un effetto di vero zelo, lo lodò dell'attacco, che aveva al fuo dovere; e lo licenziò, afficurandolo, che avrebbe avuto tutto il riguardo alle di lui rimostranze.

La ribellione di Tchin-y fece più effictio di tutte le apprefentanze de Grandi. Tchin-y, elevato al rasgo di Principe, quantunque di mafeira, e di condizione molto ordinarie, era debitore della fua fortuna all' Imperadore, il quale lo credeva così impegnato per i fuoi intereffi, che non sevea svuta difficoltà di porre nelle di lui mani il comando delle truppe, che manteneva fulle frontiere, perché fervii-fero di feno alle intraprefe de Tartari. Tchin-y, defino oritoranto al luogo del fuo dellion, do-fendo ritoranto al luogo del fuo dellion, do-

po d'aver fatto un viaggio alla Corte, patò n'an-tri per il principato di Tchao, dove, effendogli antian-tra, davo incontro un gran numero de'fuoi anticorte chi amici, questi furono da lui accarezzati in
simulti, questi furono da lui accarezzati in
carri pieni di gente, fenza contra quelli, che
andavano a cavallo. Quest'emigrazione fu motivo, che fi fararefel la vocc, chi e's era ri-

bellato.

Il Cenfore dell'impero, efeguendo i doveri della fua carica, ne relea vveritio l'Imperadore, il quale spedi uno de'stoi Ufficiali per portare a Tchin-y l'ordine di punire severa mente tutti quelli, che, senza averne avu'ta la permissione della Corte, lo averano seguito. Questo Generale, nella perplessità distabbidire agli ordini del suo padrone, o di dover tratrare crudelmente persone, il solo delitto delle quali consisteva nell'amicizia, che avevano dimostrata per lui, non pote rissòversi a significarle. Spiegò adunque la bandier at della ribellione, e si pre parò a disendere i suoi amici contro gli ordini rigorosi, che gli cerano stati intimeti.

L'Imperadore parti da Lo-yang, full'incominciare dell'anno feguente, per andare a reprimere questa ribellione. Avendo raggiunta la fua armata, le fece prendere a drittura la

firada d' Han-tan (1), di cui Tchin-v aveva trascurato d'impadronirsi, lo che diede motivo all'ifteffo Imperadore di dire: " Io cono- 106 " sco affai chiaramente, che Tchin-y è un " Generale da averne poco timore, " Paísò egli avanti, e distaccò un corpo considerabile delle sue truppe sotto gli ordini di Tcheou. tchang, il quale fi portò a riacquistare più di venti città conducendone feco i Governatori . carichi di catene, coll'idea di fargli punire con un esemplare rigore. Ma l'Imperadore. in vece di trattargli come ribelli, gli mandò nuovamente ne' loro governi, e gli creò, ciascuno Signore di mille samiglie. Ei ricompenfava così liberalmente tutti quelli, che fi diflaccavano dagl' intereffi di Tchin-y, che senza effere obbligato a sfodrar la spada, venne a capo, per mezzo della fua prudente condotta, di rovinare il di lui partito, e di porlo nell'impotenza di nuocergli.

Frattanto l'Imperadore arrivò a fauoprire, che la ribellione di Tchin-y era flata concertara da molto tempo indierro fra lui, ed Haa-fin, anche prima che Tchin-y foffe andato a prendere il comando delle truppe fulle frontiere. Gli fu riferiro, che Han-fin gli aveva dato il configio di ferviri delle truppe, che andava a comandare per renderii padrone dell'andava a comandava a comandare per renderii padrone dell'andava a comandare per renderii padrone dell'andava a comandava a com

(1) Lo-ping-hien di Ta-yuen-fou nella provincia del Chen-fi, Editore.

ANANTÍ mpero, e di profitare del credito, che avetranca. Va alla Corte, facendogli sperare di poter così 196 giungere al Trono; e che Tchin-y, abbaglia-Kas- to dall'apparato d'una così alta fortuna, paraveza promesso di ribellarsi. L'Imperadore

aveva prometlo di ribellarli. L' Imperadore fece paffare quefle notizie al fuo Primo Miniftro Siao-ho, dandogli ordine d'offervare la condotta d'Han-fin. Pochi giorni dopo, ci fece ancora fapere all' Imperadrice, ed a Siaoho, che Tcheou-pou aveva battuto Tchin-y.

L'Imperadrice, al primo avviso che ebbe, ehe Han-fin era flato complice della ribellione di Tchin-y, aveva concertato col Primo Ministro di privarlo di vita. Fece ella adunque pubblicare la vittoria stata riportata fopra i ribelli, affinche tutti i Grandi si fossero portati a palazzo a farle i loro complimenti di congratulazione. Han-fin fu il folo, che le ne scusò, fotto pretelto d'una malattia; ma avendoeli mandato a dire l'Imperadrice , che pon ammerteva le di lui scuse, e ch'ei po. teva fare uno sforzo, mercè l'importanza della nuova, che fi era avuta, l'obbligò finalmente ad andarvi. Ma appena aveva egli po-Ro il piede fulle scale della sala Imperiale, che l'Imperadrice, fenza alcun esame preliminare, diede ordine alle guardie d'afficurarfi della di lui persona, e gli sece tagliar la testa. La. di lui morte fu leguita dalla total ellinzione della di lui famiglia. In tal guisa, perì il valo-

valoroso Han-sin, a cui l'Imperadore KAO-HOANG-TI era debitore del Trono.

YANTI ER-CR-

Questo Principe, ritornato che su da Loyang, feppe, che le ultime parole d'Han fin Kaoerano state: " Io muojo così , perchè non ho " feguito il configlio di Kouè-tchè. " L'Imperadore adunque mandò a far arreftare Kouètchè, che trovavasi negli stati di Tsi, ed allorchè se lo vidde comparire davanti, carico di catene: " Confessa (gli diffe) d'aver con-" figliato Han-sin di ribellarsi . -- Questo è vero , (gli rifpofe Kouè-tchè); e fe egli " avesse dato orecchio a' miei consigli, voi , non fareste giammai stato nel caso di farlo " morire. -- Come ripigliò (l'Imperadore sdeas gnato)? Tu hai adunque la temerità d'in-" fultarmi ? Sai, che poffo farti bruciar vi-" vo ? " Kouè-tchè, senza dare il minimo fegno di turbamento, rispose intrepidamen. te: " I Principi di TSIN, perdendo il cervo, , hanno eccitato tutto l'impero a corrergli " dietro. Il più felice è stato quello, ch'è cor-" so meglio degli altri, e che lo ha preso. " In quel tempo, Han-sin era mio Maestro, , ed io era in dovere d'ajutarlo co mici con-" figli . Voi non eravate il folo pretendente , all'impero . Tutti quelli, che conoscevano ., d'aver qualche forza, tenevano volti i loro , fguardi al Trono. L'efite non ha coronara n la loro ambizione; e voi avete trionfato di

AVANTI ,, tanti rivali : Si può dire che abbiate il drit-L'ER.CR. , to di fargli tutti bruciar vivi ? "L'Impe-196 radore lo licenziò, e diede ordine, che fosse Kap. rimesso in libertà.

La maggior parte de diffapori, che inforgevano, e tenevano agitaro l'impero, derivava, ed era fomentata dalla classe de l'etterati, i quali. si slimavano offesi, vedendosi, si nella diffribusione degl'impieghi, posposti a'militari. Ad oggetto di mettergli in calma, e di dar loro qualche foddisfrano, l'Imperadore prese l'espediente di far pubblicare il seguenen manissi l'origina di propositione di l'especia-

" Fra tutti gl' Imperadori, che mi hanno preceduto, niuno ha maggiormente nonorato ni Trono di quello, che lo avesse fie freno, cipi dell' impero, niuno, meglio d' Hoang-kong, Frincipe di Ts. ha feguire le silva tracce. Quelli gran perfonaggi sono ambeduda debitori della loro gloria a Savi, che ajutavan loto, di direttuono nel tempo mesa desimo i popoli co' buoni consigli. Non vi farebbero più oggi ne' mies silva sil

"Adeffo, che per un benefizio fipeciale del "Tien, e per l'ajuto del picciol numero de' "Savj, che io aveva preffo di me, ho riu-"nito tutto l'impero in una fola famiglia; "a fine

" a fine di perpetuare quella felicità, e di tra-,, mandarla a miei discendenti, invito tutti i AVANTI .. Savi ad ajutarmi co'toro lumi. Per il qual " efferto comando a tutti i Principi, mici Kao-" vaffalli, ed a tutti i Governatori delle pro- beang-ti-

" vincie d' offervare le persone d'abilità , , che si trovano ne'loro dipartimenti, e d'in-,, viarle al Collegio Imperiale della mia Cor-, te . Se i medelimi non eseguiscono esat-, tamente questi mici ordini, sappiano, che " non folamente perderanno le loro dignità, ma

" che faranno ancora puniti con tutto rigore. " Allorchè l'Imperadore si era posto in marcia, per andare a reprimere l'audacia del ribelle Tchin-v. aveva dato ordine a Pong-vuci di feguirlo, alla testa delle truppe di Leang per la parte d' Han-tan. Una gravissima malattia, da cui fu quelto forpreso, lo impedi di trovarfi al luogo indicato. L' Imperadore glie ne fece fare de rimproveri così vivi, che Pong-yuei, quantunque non si trovasse in istato di sostenere gl'incommodi, e la fatica di quel viaggio, fi determinò nondimeno ad andare a raggiungerlo in letriga. Ho-tchè, uno de' fuoi Uffiziali, gli rapprefentò, che attefo il carattere, già a tutti noto, dell' Imperadore, quella rifoluzione lo avrebbe esposto al pericolo di perdere la vita, o almeno la libertà; e lo configliò a portarfi piuttofto a cercare Tchin-y, ed a tentar presso di questo di fa-St. della Cina T. VI.

L

re

re una più gran fortuna. Pong-yuei disapproavanta vò la di sui proposizione; e ponendo tutta la t'an.ca. 195 sua fiducia nella legittimità della sua scusa, 195 sua fiducia nella legittimità della sua scusa, Koor non pensò che a mezzi di ristabilirsi in fabosogrifi. Inte.

Qualche tempo dopo, un altro de' fuoi Uffiziali, che si era trovato presente al discorso fatto da quello con Ho-tchè, commise un delitto, per cui meritava d'effere feveramente punito. Siccome Pong yuei era influffibile in tutto ciò, che riguardava la militar disciplima, così il delinquente fi appigliò al partito d'andarsi a rifugiare nell'armata Imperiale, che si trovava allora accampata in Han-tan, dove accusò Pong-yuei, ed Ho-tchè d'aver formato il difegno di ribellarfi. Baftò questa femplice accusa, perchè l'Imperadore avesse presa la risoluzione di sargli immediatamente arreflare ambedue, e coadurre nelle prigioni di Loyang, dove, fenza curarfi di cercar prove della pretela lor fellonia, gli condannò a perder la vita come ribelli. Con tutto ciò, avendo riguardo a' rilevanti servizi, che per l'addietro gli avevano prestati, permutò loro la pena di morte in quella di fpogliargli di tutte le prerogative, e dignità, delle quali avevano fin allora goduto, e di ridurgli al rango del popolo.

In questo frattempo, essendo l'Imperadrice tornata da Tchan-ngan in Lo-yang, Pong-yuei

le si presentò davanti colle lagrime agli occhi, ~ e le diffe: " Principeffa, quantunque io fappia A'ER. CR. d'effere innocente, pure non ofo lamentarmi 196 , della feverità, con cui mi tratta l'Impera-" dore. Egli è mio padrone: mi ha fatta " grazia della vita contro ogni mia fperanza; ma mi si permetta, che possa andare a ter-" minarla nella mia patria, e che possa rico-, noscere questo benefizio da voi. " L'Imperadrice gli promife di parlame all' Imperadore, e gli diede ordine di feguirla. In fatti, la prima cosa, di cui parlò al Principe, su dell' affare di Pong-yuei. Questa Principessa, piena di Politica, conobbe evidentemente, ch'egli era innocente; e fece temere a fuo marito, che un personaggio così valoroso, ed un così gran Capitano potesse un giorno vendicarsi dello flato umiliante, a cui egli lo aveva ridotto. .. Non bisogna (ella soggiunse) sare " due diverse risoluzioni con persone di così n gran riputazione. Credetemi, è prudenza " disfarvene fenza perder tempo. " L'Impe-

dore non potè determinarli a dare quell'ordine ingiusto. L'Imperadrice, piccata, ehe l'Imperadore ricufava di feguire il di lei configlio, fi oftinò maggiormente nella rifoluzione, in cui già era, di sar perire l'inselice Pong-yuei. Si appigliò adunque al partito di corrompere, per via di deparo, i di lui domestici per impe-L 2 gnar.

### STORIA GENERALE gnargli ad accufare il loro padrone d'avergli

AVANTI L'ER.CR. follecitati ad entrare nella cospirazione, da esso

196 macchinata, per renderfi padrone dell'Imperadore, e della Real famiglia. A questa feconda accusa, il Principe non potè più frenare il fuo rifentimento; talchè fece tagliargli la tefla, la quale reftò per lungo tempo esposta sulle mura di Lo-yang, e diede ordine, che il di lui corpo fosse gettato in un letamajo, con proibizione a chiunque, forto pena della vita, di dargli fepoltura, lo che nella Cina è riguardato come l'ultima di tutte le infamie. Dopo di che, estinse interamente la prosapia di questo grand'uomo, degno fenz'alcun dubbio d'una forte migliore, ed i di cui servizi erano ficuriffimi testimoni della di lui innocenza.

Fin a questo momento, l'Imperadore aveva fatta poca attenzione alle provincie Meridionali, ch' erano fituate al Sud del regno di Tchou . Queste provincie non avevano incominciato a riconofcere la Sovranità della Cina che fotto il regno di Tfin-chi-hoang-ti. Quest' Imperadore diede alle medefime il nome di -Nan-bai , e ne fece Governatore Gin-ngao . Gin-ngao, vedendofi già vicino a morire, fi fece chiamare Tchao-to, suo Luogotenente, e lo configliò a farfi Re di Nan-hai, ed a profittare delle turbolenze, che la tirannia degli Tsin non avrebbe mancato d'eccitare; perecchè già Tchin-tching, e molti altri fi erano ribel-

ribellati contro di loro. " Il piano, che vi ,, pongo fotto gli occhi (ei gli diffe), è mol. L'ences , to facile . Pou-yu è naturalmente fortifica- 196 " ta dalle montagne inacceffibili, che la di-" fendono. Il paese di Nan-hai ha molte ly boang-ti. " d'estensione, e può formare un bel regno. .. Io rimetto nelle vostre mani il sigillo, e " tutti gli affari , de' quali era incaricato ; " ricordatevi del configlio, che in questo " momento vi dò. "

Appena Gin-ngao fu morto, che Tchao-to, depo d'aver proibito a tutti gli stranieri d'entrare nel paese di Nan-haï, sece delle leve di truppe, privò di vita tutti quelli, i quali fapeva, ch'erano tuttavia fedeli a Principi della dinastia degli Tsin, si rese padrone di Kouè-sin (1) e di Siang-kiun (2), e si fece riconoscere Re di Nan-yuei, sotto il nome d' Ou-ouang.

L'Imperadore KAO-HOANG-TI, dopo d'efferli polto in pollello del Trono, aveva lasciato Ou-ouang nel possesso pacifico di quegli stati. Gli spedì finalmente il letterato Lou-kia, per impegnarlo a riconoscersi tributario dell'impero, e per portargli il figillo di Principe di Nan-yuei. Tchao to ricevette Lou-kia, stando a sedere sopra uno strato, colle

(1) Cipitale del Konang-fi.

<sup>(</sup>a) Siang-reheou di Sicon teheou fou mell' iftella provincia . Editor .

AVANTI colle gambe incrociechiate, e fenza efferti deL'En.c.R. gonato d'ufargli la minima civiltà. Il lettera100 to, fimulando prudentemente di non accorkass geli del difiprezzo, con cui era trattato, gli
parlò in quella forma: "Signore, voi fiete

parlò in quella forma: " Signore, voi fiete " nato Cinese; i sepolori de vostri antenati, " e tutta la vofira famiglia fi trovano in , Tchin-ting (1). La Cina ha un nuovo pa-" drone: ognuno gli fi è già fortomeffo; fa-, refte voi l'unico, che voleste effergli nemi-" co? Di tutti i Principi dell'impero, che " fi fono dichiarati contro la dinaffia degli " TSIN, egli, il primo, ha faputo giungere , in Hien-yang; e dopo cinque anni d'un' , offinata guerra, avendo vimo, ed uccifo , Pa-ouang, fuo concorrente, ha riunito tut-" to l'impere fotto le sue leggi. Un così ,, gran cangiamento non è certamente opera i, deeli uomini, ma effetto della volontà del .. Ciclo .

", Tofto che l'impero fi è rimeflo in calo, ma , questo gran Principe mi ha fatto l'ono, re di feggliermi per venire a prefentarvi » le infegme, ed il figillo della dignità, che , vi conferice. In riconofernaz di quelto bemefitio, non fiete voi forfe in dovere di 
"fpedirgi uno de vosti primarj Uffiziali per 
ma afficurarlo della vostra formnissione? Siete

(1) Tohin ting-fou nella provincia del Pè-1ch è li

es troppo illuminato per non conoficer, che un un rifiuto tirerebbe fopra di voi, e fopra l'enca, ruttu la voftra fimiglia le più grandi i 196 i 196 i 197 i

Louskia confenti a trattenerfi per qualche tempo preffo di lui; ma volle incominciare dallo infallarlo Principe, e dal ricevere la di lui fommiffione fecondo gli ordini, che gli erano fatti dati dall' Imperadore. Tchao-to trattò il letteraro con fomma magnificenza, e gli fece un dano di mille tatili d'oro, in femo d'amicità, dopo di che, l'Inviato fi pofe in viaggio, e fin e tornò alla Corte, dove refaconto a Koo-nome ne Condo acconto a Koo-nome ne Condo acconto a Koo-nome ne Condo acconto acconto

Appena che Lou-kia era partito per paffare in Nan-haï, Loan-pou giunse in Lo-yang

di ritorno dagli stati di Tsi, dove Pong-yuci, L'ER-CR. lo aveva inviato. Loan-pou aveva faputa per 196 istrada la di lui funcita morte: onde, essendosa informato del luogo, dove n'era esposta la tehoang-si. sta, in vece d'andare al palazzo, si portò a render conto a questa testa medesima dell'esito della fua commissione, lo che sece con tanto rifpetto, come se essa avesse potuto udirlo. Dopo di che, questo sedel servitore, inconsolabile della perdita di un così buon padrone, fi pose a piangere, ed a gemere in maniera, che i Mandarini, i quali erano incaricati d'invigilare all'esecuzione degli ordini rigorofi dati dall' Imperadore contro lo sfortunato Pongyuei, lo fecero arreftare, e ne diedero parte al loro padrone. L'Imperadore, riguardando il dolore di Loan-pou come un insulto, ne su · talmente irritato, che lo condannò ad effere bruciato vivo.

" Io non temo la morte (diffe Loan-pou n a quelli, che gli lessero la fentenza). Dopo " le ingiustizie, che ho vedute, non è forse meglio morire che vivere? L'unica grazia, " ch'io domando, si è, che l'Imperadore mi , permetra di parlargli per un fol iltante; , dopo di che vado fenz'alcun dispiacere al " fupplizio. " Quelta grazia gli fu accordata, ed egli, quando si vidde in presenza di Kao-HOANG-TI, gli diffe: "Principe, richiamatein vi alla memoria le angustie, nelle quali

, vi trovavate in Ping-tching, in Yong-yang, " ed in Tching-Kao. Ristretto successivamen-, te in queste tre piazze, mentre le vostre 100 truppe erano battute, e disperse, Pong-yuei vi ha celi forse abbandonato in una così contraria fortuna? Voi allora non eravate " fuo padrone; contuttociò vi ha preferito a " Pa-ouang. Se egli aveffe voluto dichiararfi in favore del voltro rivale, il regno d'Han ., farebbe certamente caduto: in tal cafo, fa-, refte voi oggi padrone di tutto l'impero? " Ei, che ha condotte tante volte le sue trup-,, pe in vostro servizio, che ha profuta la " fua vita per innalzarvi al luminofo rango, " in cui di presente siete collocato, perchè , non si trova una volta in istato di coman-" dare alle truppe, che v'invia, è da voi ., condannato ad un' ignominiofa, ingiusta, e " precipitola morte? E questa è la ricompen-" sa d'una sedeltà, che ha resistito a tante ", prove? Chi è quello, fra i vostri sudditi, , the non tema di foggiacere, ad ogni mini-, mo pretefto, ad una forte confimile? Pong-", yuei, mio sfortunato padrone, dovevi tu " finire sopra un palco i gloriosi tuoi giorni! " Ho troppo viffuto . . . Mi conduchino pu-", re al fupplizio. " L'Imperadore, coloito dalla franchezza, e dalla coffanza del discorso di Loan-pou, diede ordine, che fosse posto in libertà; e qualche tempo dopo, gli confest la

AVANTI carica di Tow-ouei, vale a dire, di Cenfore

Lou-kia, dopo d'aver condotto felicemenkes te a fine il fuo trattato in Nan-hal, fi aveva
acquillato un igran credito prefio dell'Imperadore. Queflo letterato, zelantifilmo di veder
riflabiliti gli antichi libri, fipecialmente il
Cou-king, ed il Coi-king, che l'Imperadore
Tfin-chi-boang-ti aveva fatti incendiare, prendeva fovente l'occasione di parlame a Koonoanc-rr, il quale, flanco d'udiri continuamente replicare l'istessa cod quidri congiorno con idegno: " To ho conquistato l'imn pero fopra il mio cavallo, e sono divenu-

adunque de voftri libri i "

" E 'vero (rifspofe il letterato), che avete
" conquillato l'impero fopra il voftro cavat" lo; ma potete voi governario nell'illefia
maniera? Tching-tang, ed Ou-ouang non fi
" fon glino forfe ferviti di quefli libri per
fedare le trubolenze, e rimeterte in dovere
" i ribelli? Un Principe, che fa far ufo del
la fpada, e del pennello, può effer ficuro
" di regnare per lungo tempo. Credete voi
" che fe i Principi di Tsin aveffero imitati
" i noftri antichi Savi, e non fi foffero
" lontanati dalla firada della giufizia, e
della virith, il Trono Imperiale fi trove-

" to vostro padrone senza il vostro Chu-king , " ed il vostro Chi-king ; qual bisogno ho

" reb.

" rebbe prefentemente in vosfto potere?"

" E bene (ripiglio l'Imperadore), quaodo 
" vi fatà riulcito di convincermi, che la ca- 
" data del Principi della dinaffia degli Testa,
" c la mia elevazione al Trono fono detiva" te da tali cagioni, e che fi danno fia quest'
" articolo de principi certi, io cederò allora" al vosfto fentimento. " Lou-nia, senza perder tempo, fi pose a comporte per questo
Principe i s'in-ya, vale a dire, muori dispersi,
poera, ch'egli divisfe in dodici capitoli. Kao
BOANC-II la lesse con fia gran foddisfazione, e concepì per i libri maggiore fiima di
quella, che aveza avuta per il tempo pessito."

La morte d'Han-lin, e di Pong-yuei fu cagione, che si spargesse nuovamente il terrore, e la costernazione nell'animo di tutti i Principi, e di tutti i Governatori, che trovavansi allora nell'impero. King-pou, Principe d'Hoai-nan, temendo, che l'Imperadore volesse farlo morire, prese la risoluzione di spedire segretamente persone d'esperimentata sedeltà in tutti i paesi dipendenti dalla sua autorità a far leve di foldatesche, ad oggetto di difendere, per quanto gli fosse flato possibile. o almeno di vendere a caro prezzo, la fua vita, se si sosse attentato contro di lui. Uno de'fuoi Uffiziali, chiamato Fey-hè, il quale meritava d'effere gaftigato, si portò a denunziarlo presso dell'Imperadore. Questo Princi-

NANTI pe, relo molto circospetto merce l'esperienza l'Anca delle cose passare, dice ordine, che Fey-hè nos sosse delle cose passare, dice ordine, che Fey-hè nos sosse della communia pren-Karo communia della fare. King pou, cre-boang-ti, che dendo d'esfere già perduto, diede di piglio alle armi, e sce man bassa sopra tutta la

famiglia di Fey-hè.

L'imperadore, appena che gli su giunta all'orecchio questi nottia, ratulo il suo Configlio, nel quale quella leva di truppe su ri-guardata, come un affare facile ad ettinguersi nel suo principio. Teng-tong, che non pera fava nell'istessa maniera, volle usire di qual'opinione era Sie-kong; e questio non pote di sapprovare le precausioni, che King-pou aveva prese nel vedere la maniera, con cui era-no stati trattati Han-sin, e Pong-yuei. Disse, che King-pou doveva naturalmente aspetrarsi di foggiacera sil "lisses sono e resultati producti del regione si "lisses" ce se chemo eggli il folo, che restava de' tre gran Capitani, che avevano così ben servito l'Imperadore.

Avendo Peng-kong comunicato il fentimento di Sil-kong all'Imperadore, quello Principe lo fece chiamare. "Kirg-pou (diffe Siltipe lo fece chiamare. "Kirg-pou (diffe Sily kong a KAO-HOANG-TI) non è un nemico a da incuter timore. Efiliato, in altri tempi, nella montagna Li-chan per i delitti da ef-, fo commeffi, e pervenuto fucceffivamente a dal nulla al rango di Principe, el non porta più in alto la fua ambrisone. Sobbene

" foldato, e buon Capitano, non ha contut-" tociò una grand' eftensione di genio, e non " pensa che a conservarsi la fortuna, che ha " già fatta. "

AVANTI L'ER. CR. 12 196 Kao. ., boang-ri.

Ciò non offante, l'Imperadore, a cui il folo nome di ribellione inspirava un fommo timore, non volle lasciare a questa il tempo di dilatarfi. Siccome fi trovava convalescente . così nominò il Principe ereditario, perchè andaffe, in di lui vece, a fedare le turbolenze. Ma l'Imperadrice vi si oppose, rappresentando a fuo marito, che se il loro figlio sosse tomato vittoriofo da quella spedizione, non vi farebbe flato un più gran Signore di lui; ma che fe, per lo contrario, egli aveffe incontrati degli ostacoli, ne avrebbe necesfariamente fentite le pericolofe confeguenze, " Dall'altra parte (foggiunse questa Princi-" peffa ), King-pou è presentemente il Capi-", tano il più rinomato di quanti se ne tro-" vano in tutto l'impero; mio figlio, all' " opposto, è giovinerto, e sfornito affatto , d'esperienza: quelli, che compongono la , voftra armata, fono tutti vecchi guerrieri, 33 che vi hanno sjutato a fottomettere i vostri " rivali. Posto ciò, dare il comando al Prin-3, cipe ereditario, non è lo stesso che dare ad " un agnello la custodia d'un gregge di lupi? "

L'Imperadore, per togliere ogni difficoltà, febbene fosse molto debole, prese la risoluzio-

ATANTI ne d'andarvi in persona, e nominò suo figlio 
d'anca. suo Lungotennte Generale, assegnation più 
Ocaligline Tal-lang, vecchio guerriero, e 
fare, d'esperimentata abilità. La tenerezza dell'Imgrepradrice non su riassificarata da questa nuova 
disposizione. L'Imperadore, per sedare affare 
to tutte le di lei inquietudini, assegno per 
guardis di suo figlio trenta mila soldari a cavallo, e dieste a' medesimi l'ordine di non abbandonarto giarmasi.

<sup>95</sup> I'Imperadore comandava da fe medefimo la fua armata, e che non era da lui molto lontano. Egli aveva afficurati i fuoi Ufficiali, che l'eta, e la malatti avevano poño como procio e che dopo la perdira, che i aveva fue poño con estato, e la malatti avevano poño como procio procipa del dimensione; e che dopo la perdira, che i aveva fatta, d'Han-fin, e di Pong-yuei, non aveva altro Generale fornito d'un' abilità capace d'incuter timore.

Giò non oflante, fenza perderii di coraggio, ogli moltò molta fernezza. L'Imperadore volle andar in perfona a riconoficere la maniera, con cui era difpotta la di lui armata; e la trovò fehierata in buno ordine, e fecondo il fiftema, ch'era flato praticato da Pa-ouang. Cettando allora un gran folpiro, diflaccò uno de'fino i Ufficiali a King-pou per impegnato a fortometterfi, cel a domandargli ciò che pretendeva? L'impero (tifpofe con molta fierezza King-

DELLA CINA V. DINAS. 175 King-pou. L'Imperadore, fdegnato per la di lui arroganza, fece immediatamente dare il fe- AVANTE gno dell'affalto, il quale fu così vigorofo, che le truppe di King-pou furono interamente battute, ed egli obbligato a salvarsi nel Kiang. boang-ti. nan, d'onde, se gli sosse riuscito di riunire, come sperava, le reliquie della sua armata, avrebbe potuto molto inquietare l'Imperadore; ma il tradimento servi d'ostacolo a' di lui progetti . Ouang-tchin , Principe di Tchang-cha , fingendo di volerlo foccorrere, gli fpedi un cor-

po molto confiderabile di truppe, che lo forpresero nel paese di Yuei, e lo secero morire, La morte del valorolo King-pou pose fine alle turbolenze, ch'egli aveva fuscitate. L'Im-

peradore, dopo d'effer venuto a capo di riftabilire la calma, fece i necessari preparativi per tornarfene alla fua Corte : ma volle, nel fuo viaggio, paffare per Pei (1), ch'era il paese, in cui egli era nato. Durante il tempo, nel quale vi fi trattenne, fece generofamente de' doni a fuoi antichi amici, a'vecchi, a' giovini, ed a tutti gli abitanti di quel cantone. Un giorno, fra gli altri, in cui aveva dato un banchetto a' vecchi, riscaldato dal piacere della tavola, prese in mano un istrumento di musica, e si pose a cantare de'versi, il fenso de' quali si era : .. O amici! qual fentimento de-

.. lizio-(1) Pey hien di Pe-fin teheou nella provincia dei Kiang-nan . Editore ,

AVANTI, "liziolo fi prova allorchè, dope una lunga a'anca, "affenza, fi rivede la propria patria! No. 195 ") "attrattiva della gloria, della grandezza, il tholo ifleffio d'Imperadore, o di Re nulla mono di cosi feducente, e non poffono in un'anima bem nata faffograr l'amor della patria. La prima etera, che ci ha nutriti, ha "de'diriti fagrofamti fopra la noftra gratiudine. Mia diletta patria! Voi, che fofte la cul"la della mia fortuna, voglio che mi poffe-

n le. una dictre su voglio che mi poffediate anco dopo la mia morte; il mio femoltro firat un'incontralitabite teffinone del
fincero, e grand'affetto, che ho avuto per
voi. Comando, che godiate perpetuamente
di rutre le franchigie, e dell'efenzione di
qualunque dazio. "

L'Imperadore, eficito che si da Pet, prefe la frazida del paese di Lou, per portarsi a visitare il sepolero di Confacio, e gli refe i medesimi onori come se questo silosio fosse si tato il padrone dell'impero; cerimonia, che non si era giammai veduta praticare per il tempo pastato. Non è già, che Kon-Honnert, il queste autrus conquistato l'impero sopra il suo contocio, o de'di lui libri; ma per un certo riguando Politico verso i letterati de'suo impi, che avevano già cagionata la maggior parte delle turbolenze, dalle quali per tanto tempo agitato l'impero, ei volle dare una so-

lenne

DELLA CINA V. DINAS. 177
lenne dimofizzione della filma apparente, che
aveva per questo Peincipe de filosofi, a fine
di conciliarifi, in tal guisa, l'affetto de partigiani della di lui dottrina, e d'impedirgli
di penfare a nuove macchine, e di biasimare
il sistema del suo governo.

AVANTE L'ER.CR. 195 Kao-

Il littems dei liuo governo. Le firichie eccedeari , che l'Imperadore aveva fosferte, in occasione dell'ultima spedizione da estio fatta contro il ribelle King-pou, e le ecoofeguenze d'uns ferita, che vi aveva ricevuta, suron motivo, che dopo il fuo ritorno in Tchan-ngas, ricadesse in una assai periocolos infermità. Siccome ei temeva, che questa divensifie di giorno in giorno più grave, coa incominciò feriamente a pensare a nominarsi un crede diversi da quello, che aveva già issituito, nulla esta giorno di giorno continue, e fensate rimostranze, che Tchang-leang gli fece, per distoro la tal risoluzione.

Tchang-leang, vedendo di non aver potuto indure il fuo padronae cangiur penifero, prafe l'espediente di portarii a farne parola a Sun-tong, il quale, forprefo all'udire, che l'Imperadore perifiteva tuttavia nel fuo antico difegno, ando ful fatto a parlargliene colla fue ordinaria franchezza. "Vofira Maefià (ei "gli diffe) non ignora, che l'unica cegione "delle turbolente, che affififero per così luna go tempo il principaro di Tçin, fi fu, che "il Principe Hien-kong volle privare della Stadtla Citara T.VI. M

, fua fucceffione il legittimo erede de' fuoi AVANTI L'EF.CR. " flati. La dinastia degli Tetn si è perduta, , perchè Tfin-chi-hoang-ti volle togliere l'imhome ii., pero al fuo figlio primogenito, e darlo ad , un altro figlio cadetto. Il Principe, vo-" firo figliuolo primogenito, dotato delle più , belle qualità , è un persetto modello del ri-" spetto, che i figli devono avere per il loro padre. Prima che obbligarmi ad effer teffi-. mone dell'ingiustizia, che gli si vuol usare, . Principe, tagliatemi la gola, e fate, che il , mio fangue tinga il pavimento delle vostre n ftanze. - E non vedete (gli rifpole l'Im-, peradore), che questo è uno scherzo, e che , io metto di nuovo in campo sì fatto pro-, getto, unicamente per divertirmi? ~ Que-, fto scherzo (soggiunse Sun-tong) è troppo , pericolofo. L'erede dell' impero è , riguardo " allo stato ciò, che sono le radici relativa-... mente all'albero; se si arriva a smuover-. le una volta, poco fi richiede, perchè effo . rovesci a terra.

Alcuni giorni dopo, mentre l'Imperadore di trovava a tavola, infieme col Principe ereditario; l'Imperadrice introdusse accortamente nella fala quattro venerabili vecchi, ciascuno in età di più d'ottant'anni, con lunghe e bianche barbe , e vestiri in una maniera quanto semplice, altrettanto maestosa, L'Imperadore domando loro qual era il loro nome.

ed il motivo, che quivi gli conduceva. L'uno d'effi gli rispose: ,, Principe, i nomi de'vo AVANTE , ftri fedeli fudditi fono Song-yuen-kong, Ki- 195 " li-kè, Hia-hoang-Kong, e Lou-li. - Ah!

, (diffe l'Imperadore, gettando un fospiro) è , gran tempo che vi cereo; Da che nasce, che " mi avete sempre fuggito? - Vostra Maestà

, ( loggiunsero eglino ) ha fin' ora mostrato " d'avere così poca stima per i Savi, che se , non ci aveffero moffi gl'intereffi del Prin-, cipe ereditario, il quale è un modello di , pietà filiale, e di virtà, noi faremmo tut-.. tavia nascosti. Tutto l'impero, dichiaran-, dofi in di lui favore, è pronto a fagrifi-.. carli in di lui fervizio. Veniamo adunque

, a contestargli anche noi il nostro offequio. " L' Imperadore lodò il loro zelo, e fece prefentare a ciascono d'essi una tazza piena di vino; dopo di che, i quattro vecchi fi ritirarono, come fece ancora il Principe ereditario. Nell'istesso momento, in cui i medesimi uscivano dalla fala, vi entrò la Principeffa Tfi. Ella veniva a fare delle nuove premure all'Imperadore, perchè preserisse suo figlio, per esfer il di lui successore all' impero. Questo

Principe, accenandole i quattro vecchi, gli diffe: " Principeffa, io non poffo ritrattare la ... mia prima fcelta fenza esporre tutta la mia " famiglia ad una ficura rovina: l'impero fi dichiara in favore del mio primocenito, e

> M 2 , que-

AVANT n. questi savj vecchi vengono ad annunziarmi na sacca, nche tutti lo dellinano per loro padrone. "
195' A questo ristituo dell'imperadore, la Principessa". Sa versò un torrente di lagrime, talchè Kao-heage-ti into ancart, intenerito, la latició losla, per mon effere più lingamente testimone del dipinacre

ch'ei le cagionava.

Il Primo Miniftro Siao-ho, vedendo, che la troppa grand eftenfone del recinto del palazzo, e de giardini Imperiali avevano confuerabilmente diminatio il territorlo di Tchang ngin, e riguardando tutto quel gran tratto di terreno incolto come ufurpate alla fuffiltara del popolo; fitmò bien di feparare dal proco molti pezzi di terreno, e di dargli a colvivare: L'Imperadore, ch' era ruttavia difiguitato per ciò, ch' era accaduto riguardo al Priscipe ereditario, entrò in un violento fdegno contro Siao-ho, e lo fece condurre, darico di catene, nelle prigioni, dove ve lo lafciò per afcuni giorni.

Onnitioniti-ya, forpreso all'udire, che Sianbo 'éra detemuto in carcere, corfe al palazzo
a domandarie il motivo all'istessi emperadore.
Questo Principe gli disse, che aveva ragione di
redere, che il suo Ministro avessi riccvuto
del denato dal popolo per prezzo d'una parte
de s'ini giardini; e che lapeva con certezza, che s' investigavano le manfere di guadaparalo e esfore ancora di farlo entrare in un

partito contrario agl'interelli del di lui Sovrano.

AVANTI L'ER.CR.

Vrano.

Ouang-ouei-yu diffe quanto dir feppe per giuffificare Siao-ho dell' irragionevol, folpetto, che l' Imperadore aveva concepito contro di lui. Rapprefento egli a queflo Principe, che non era cofa verifimile, che il di lui Ministro, il quale, duranti le guerre contro Pa-ouang, Tchine y, e Tching pou, aveva dispolto del paele di Koang-tchong, voleffe poi, per a pieciola cofa, finentire la fua virtuofa condotta: che non poteva metteri in dubbio, ch' egli aveva avute tutte le forti d'occasioni di portrafi arricchire, e che tutti fapevano, ch' ei

nula aveva mai efatto dal popolo per suo particolar interesse, al quale aveva costantemente, preserito quello del suo padrone; finalmente, ohe non era da presumenti, che Siao-ho avesse

voluto perderfi la gloriofa riputazione d'uomo difintereffato, che gih fi aveva acquiflata, per il tenue prezzo di pochi pezzi, di terreno.

L'Imperadore colpito da quefle ragioni, come da un raggio di luce, refituh immediaramente la libertà al fuo Ministro. "Se voleffi impedire (ei gli diffe) al popolo il possesso, ne la cultura di queflo terreno fuperfito, "meriterei certamente d'esfere posto in paran, gone con Li-kouè, e con Cheou sin .-In un no primo moto vi ho fatto torto; vogilio, che

", tutti sappiano quella mia consessione, e la M 3 ", ripa.

" riparazione, che vi deggio. Non è avvilirii L'ER. CH. .. il render giustizia a chi l'ha meritata . " La ferita dell'Imperadore, essendo stata trafcurata, gli cagionò finalmente una malattia, la quate fece, in pochi giorni, progreffi così grandi, che l'Imperadrice entro in una fomma. apprenfione. Mandò ella a chiamare i più abili professori di medicina; ma l'Imperadore, che non se n'era servito giammai, ricusò di porfi nelle loro mani, e diffe a Liu-chi: " Il Cie-" lo mi ha fatto conquistare l' impero colla ", fpada, in mezzo ad un infinità di travagli, , e di pericoli: dal feno dell' ofcurità mi ha ,, fellevato al più alto , e più luminolo ran-"go: io non fono che un uomo; fe è fuo. ,, volere, che io viva, o che muoja, esso non " mancherà di fuggerirmi ciò, che devo fare. , Tutti i rimedi fono inutili; onde proibifco " a chiunque di parlarmene mai più.

Frattanto, ficcome la di lui malattia fi andava di giorno in giorno aggravando, così l'Imperadrice Liu-chi credè di dover prendere alcune misure riguardo agli affari dello stato. Lo consultò adunque, per udire chi egli giudicava capace d'occupare il posto di Siao-ho, se mai questo fosse morto. L'Imperadore le nominò Tiao-tian: foggiungendo però, ch'era necessario dargli per Secondo Ministro Ouangling, sebbene non fosse un gran genio; e sare affistere quest'ultimo da Tchin-ping, ch'era

un uomo fornito d'un'abilità grandiffima, ma che non conveniva incaricar folo d'un affare di L'ERICE. confeguenza. " Per quello, che riguarda 195 Tcheou-pou, (foggiunie l'Imperadore Kao-" HOANG-P1), quello è un personaggio pieno. , di rettitudine, e di fincerità; e quantun-,, que non abbia fatto alcuno studio, gli si può " nondimeno dare qualunque impiego, mercò " l' attacco, ch'egli ha, alla mia famiglia. " Rimetto alla voltra faviegza, ed alla von fira prudenza la scelta de soggetti per le al-" tre cariche. " Questo fu l'ultimo pensiero, che Kao-noang-ri fi diede degli affari relativi al governo. Egli morì nel palazzo di Tebang-yo, nella quarta Luna, in età di cinquanta-tre anni, e fu fepellito in Tchangling (1). Regnò, per dodici anni, in qualità di Re d'Han; e per fette, in quella d'Imperadore .

KAO-HOANG-TI, fondatore della celebre dinaffia degli HAN, non aveva acquifiata alcuna cognizione pri mezzo dello fludio; ma fuppliva con una vivacità di fipirito, e con una natural penetrazione poco comune agli alcri uomini. Pronto, sensibile, ardente, si lasciò dalla troppa precipitazione trasportare affai secsio a commettere degli errori; ma seppe poi riparargli, mercè una somma difindenza del propi funi

(i) Trenta-cinque ly all'Est di Hien-yang di Singan-sou nella provincia del Chen-a. Editore.

AVANTE configli di quelli , ch'egli credeva più istruiti di lui . D' indole naturalmente buona, ed affabile con tutti, trattava i fuoi foldati con una dolcezza estrema. Queste foavi maniere gli guadagnarono il cuore de' popoli, i quali egli si studiò continuamente di render felici. Allorchè si vidde padrone dell' impero, diede ordine a Siao-ho, che raccogliesse il codice delle leggi relativamente al miglior governo. Fece fare da Han-fin un trattato sopra la Tattica. Tchang-tsang ebbe da lui la commissione di ridurre la mufica a' principi regolari; e Suntong di scrivere sopra le cerimonie, e sopra gli ufi. Quando questi differenti trattati surono tutti condotti a fine, ei gli diede ad efaminare ad un'affemblea generale de' fuoi Grandi, ed avendogli fatti ricopiare in caratteri di color rosso, volle, che tutti gli sottoscrivessero. Sigillati dipoi col figillo dell'impero, gli chinfe in una caffetta d'oro foderata d'una coperta di ferro, e comandò, che fi collocaffero nella fala degli antenati, per non efferne rica- . vati se non quando qualcheduno de suoi succeffori fi foffe allontanato da' fuoi doveri, ed avesse trascurati gli affari del governo.

#### HIAO-HOEI-TI.

AVANTI L'ER.CR. 194 Histborrti

HIAO-HOEI-TI succedette finalmente all' Imperadore Kao-hoang-ti, fuo padre, malgrado tutti i maneggi fatti dalla Principessa Tsi per escluderlo dal Trono, e sostituirgli il Principe Tchao-ouang, fuo figlio. L'Imperadrice, finche fu vivo l'Imperadore, non aveva mai avuto coraggio di dimoftrare alcun rifentimento per l'abufo, che Tsi saceva dell'amore, che questo Principe aveva per lei, procurando di togliere al legittimo erede una corona, che gli apparteneva per il dritto della fua nascita. Ma appena ch'ebbe fuo marito chiusi gli occhi, questa sdegnata Imperadrice, dopo d'avere ignominiofamente spogliata Tsi degli ornamenti di Regina, la fece ricuoprire d'una vefle rossa turta logora, e la mandò, carica di catene, a battere il rifo in campagna. Ella voleva anche afficurarfi della perfona del giovine Principe Tchao-ouang; ma Tcheou-tchang, a cui l'Imperadore aveva data la cura d'educarlo, non volle confentirvi - L'Imperadrice, irritata dalla di lui refiftenza, lo fece arreftare, e chiudere in una prigione. Avrebbe trattato nell'istessa maniera anche il giovine Principe, fe egli non fi fosse continuamente trattenuto in compagnia dell'Imperadore. Ma esfendo quello, nella mattina feguente, uscito di

cafa

AVANT casa molto per tempo per andare ad esercitarsi avant casa nel tirar d'arco, ella sece presentare del vino avvelenato a Tchao-ouang, il quale, poche ore Historial, dopo, morì.

Quefit barbara, e vendicativa Principefia mando quindi a cercare l'infelice madre del Principe, e dopo d'averde trasfigurato il volto co coloji, le fece firappare i capelli, e taglia re i piedi, le mani, e le orecchie. Siccome ella, in mezzo a così atroci tormenti, tuttavia refpirava, così l'Imporadrice la obbligo a puero dere un veleno violentifimo, il quale termino di finalmente le di lei pene, e la vita; dono che, fece gettare il di lei nudo, e mutilato cadavere in una closca.

Soddisfuta di quella terribil vendetta, andò con un vifo ridente incontro all' Imperadore, the fi ritirava, dopo d'aver fatti i fuoi efercizi, e gli diffe, che voleva fargli vedere una troja felvacia firnordinaria, e d'una nuova specie. L'Imperadore provò tal orrore alla vedura di quel oorpo asigurato, e riulotto in illato di non effere riconosciuto, che non pote trattenersi dal rimproverare a sua madre un'inumanità, che irritava la natura, dichiarandole nel medesimo tempo, ch' egli non avrebbe prese le redini del governo, per timore, che si sospetta del avere anch'esso avuta parte in un'azione così abominevole. Consumo, in fatti, tutto il primo 'anno del tor regno, immerso

nel vino, e ne'piaceri senza mai darsi il minimo penfiero degli affari dello flato. Solamen- AVANTE te dopo le più vive istanze sattegli da'Grandi, 194 si determinò a prendere il timone del governo.

Nel principio del fecondo anno del di lui regno, Tao-houei-ouang, Principe di Tfi, fi portò, secondo il costumo, a prestare il suo omaggio all' Imperadore, il quale lo invitò ad una festa, in cui volle intervenire anche l'Imperadrice. Quelta Principella si sece dare da bevere la prima. Il Principe di Tfi le fece offervare, che l'Imperadore non aveva ancora bevuto. Ella, piccata per questo rimprovero, accennò a quelli, che affiftevano alla tavola, ehe presentassero da bevere al Principe di Tsi. L' Imperadore, effendo entrato in qualebe fofperto, prese egli la tazza, ch'era destinata a questo Principe. L' Imperadrice , spaventata, fi alza, e gli trattiene il braccio nel momento medefimo, in cui l'Imperadore fi avvicinava quel vino avvelenato alla bocca. Il Principe di Tfi, atterrito dal pericolo, abbandonò fol fatto la tavola, e fi ritiro collo spirito in disordine, e pieno d'orrore contro questa barbara Principella.

Nella fettima Luna, correndo la stagione d'autunno, il Primo Ministro Sigo-ho su sorpreso da una pericolofa infermità. L'Imperadore fi portò a visitarlo, e gli domandò chi era colui, ch'egli stimava degno di rimpiazzarlo.

. Tieo.

" Tíao-tían (gli replicò Siao-ho); voi non AYANTI 192 , confidenza, ed i vostri interessi. " Essendo bueri. stato dagli amici rappresentato a Siao-ho, che ei nulla aveva fatto in vantangio de' fuoi congiunti, e che avrebbe dovuto almeno raccomandargli all' Imperadore . " La virth (rifpo-, fe egli ) fara l'unica loro raccomandazione. " Se la praticano, nulla potrà loro mancare : ma fe, per lo contrario, fe ne allontana-, no, e non adempiscono i doveri della gen-, te dabbene, irrigheranno il pane, che fono per mangiare, col loro fudore, e colle loro , lagrime; essi non avranno, in una parola, fe non ciò che meritano. " Questo Miniftro morì compianto generalmente da tutto l' Impero.

L'Imperadore si fece chiamare Tsao-tsan, che Sizo ho aveva delignato per fuo fuccellore. Tsao-tsan, nella sua gioventù era stato legato da più stretti vincoli d'amicizia a Siao-ho, che aveva riguardato fempre come fuo maestro, e che mai non aveva abbandonato fin a quel momento, in cui Siao-ho fu da Kao-hoang-ti nominato fuo Primo Ministro. Allora questi due virtuosi, e fedelissimi amiei fi divisero l'uno dall'altro, e non fi poterono mai più riunire in appresso. Tsao tsan, installato nel posto di Primo Ministro, feguì con tutta efattezza il piano d'amminiftra-

Arazione, e la condotta del fuo anteceffore Siao-ho. Comunicava pochiffimo co' Mandari- AV ANTE ni fuori del palazzo. Nemico di quelli, che 192 trafcuravano il loro dovere, o che cercavano Histd'arricchirii ne'loro impieghi, gli ammoniva bosi-tiprima con dolcezza; ma fe vedeva, che non cangiavan condotta, pli deponeva come inutili, o come gravoli allo flato. Quello nuovo Ministro aveva composto il suo Tribunale di persone illuminate, giuste, umane, fincere, e visilantissime. Allorche si trattava di doversi conferir qualche carica, preseriva costantemente quelli, che conosceva sorniti di maggior zelo, ed attività per il ben pubblico, escludendone tutti coloro, che altro non cercavano se non di brillare per mezzo della loro

cloquenza. L' Imperadore, maravigliato, che Tfao-tfan non facesse nel suo Ministero qualche clamoroso cangiamento, glie ne dimostrò la sua sorpresa. Il Ministro gli domandò, se egli credeva d'avere più spirito, e più abilità di Kaohoang-ti, di lui padre. L'Imperadore gli rifpofe, che non ofava paragonarfi ad un così gran Principe: " E di me, che ne crede-,, te (replicò il Ministro)? ch'abbia sorse », più capacità di Siao-ho? ·· No ficuramente , (ripiglio HIAO-HOET-TI), voi ne fiere trop-. po lontano. .. E bene (diffe il Ministro), ., Kao-hoang-ti, e Siao-ho hanno conquistato .. 1' im-

" l'impero, hanno in esso stabilite delle leg-AVANTI gi, lo hanno posto in un florido stato. 193 , Non è sorse un far molto, se vostra Mae-Histori, " flà, senza darsi alcuna pena, ed io, mercè , le mie attenzioni , lo conserviamo in que-.. Ito medefimo flato di folendore? " L'Imperadore lodò le di lui prudenti vedute, ed appoggiò interamente alla di lui fede tutta la cura del governo. Questo savio Ministro adempì così bene i doveri della fua carica, che l'impero, ed i popoli tutti goderono, fotto di lui . di quella pace, e di quella felicità coftante, che da lungo tempo prima non avevano potuto gultare giammai. Nella città, e nelle campagne fi udiva efaltar da per tutto la favia amministrazione di Tsao-tsan . Ei servi di modello a tutti i Ministri, i quali preferiscono il pubblico bene alla riputazione, che posiono acquistarsi, mercè le innovazioni pregiudiziali a'popoli, e confeguentemente allo ftato.

Nell'anno 172. Metè, Re de'Tartari Etingnow feriffe una lettera molto arrogante all' Imperadrice madre. Quelta Principeffà ne fu talmente offetà, che oltre l'aver immediatamente fatto privar di vita l'Uffaiale, che glie l'aveva recata, pretendeva ancora, che fi dichiaraffe la guerra al Principe Tartaro. Fankouei, per adularla, o per altro motivo fotro cui certamente nafcondevafi qualche difegno, fi

offri ad andare a punire Metè, purchè gli sosfe stata data un'armata composta di cento mila nomini. Ki-pou, che si trovava presente a quest'esibizione, disse, che Fan-kouei meritava d'effer punito colla morte; perocchè, efsendo stato uno de' Luogoteoenti Generali di Kao-hoang-ti, non poteva ignorare, che queflo Principe, sebbene avesse sorto di se non meno di dugento venti mila uomini, non aveva giammai potuto mettere in dovere que' Tartari, che lo avevano tenuto riftretto in Ping-tching, e ridotto alla necessità d'umiliarfi per levarfi da quell'imbarazzo, e liberarfi dalle loro maoi: ehe que' popoli, sforniti affatto di politezza, e di virtù, si rassomigliavano piuttofto alle bestie feroci, che agli uomini, sopra i quali i gastighi non avrebbero fatta veruna impreffione. Ki-pou configliò l'Imperadrice di rispondere alla lettera di Metè in una maniera ferma, ma decente, piuttoflo, che avventurare una guerra, il di cui esito sarebbe stato incerto, e dalla quale non farebbero certamente derivate che troppo pericolose conseguenze. L'Imperadrice adottò quest' ultimo consiglio; e Metè su così confuso del suo indecente procedere, che spedì subito uno de' principali Uffiziali della fua Corte a chiedere scusa, in di lui nome, all' Imperadrice, alla quale scriffe nel medesimo

avant; paefe, in cui io comando, la virtu, e le l'arca., decenze fono del tutto incognite. To fteffo 193, ho potuto allontanarmene, e ne provo roflino, fore. La Gina ha i fuoi Svyj: quefta è una

" fore. La Gina ha i fuoi S.vij; quefta è una " felicità, a cui io porto invidia. Effi mi " avrebbero impedito di mancare a riguardi " dovuti al voftro rango. " Mete aggiunfe ta quefte fuite il dono del più becavalli, che fi rovavano nel fuo paefe, e fece proporre, per metezo del fuo finitato, un' alleanna fraile due nazioni.

Allorche Kao-hoang-ti fi era refo padrou di Tfin, aveva abolit gil ordini flati dati da Tfin-chi-hoang-ti; ma aveva eccettuato da tal' abolizione quello, che rignardava i libri. Quero fio Principe aveva anturalmente una specie d'avversione a' letterati; e se refe de grandi onori a Constico, nell'andare a visitare il di lui spolero, ciò see piuttosto per politica; che per sitima verso quel gran sisoso, che per sitima verso quel gran sisoso, che per sitima verso quel gran sisoso del mipredore Hino-sosti-tri, figlio di Kao-hoang-ti, fairona levate le proi-bizioni de' libri Cha-king, e Chi-king.

Sulla fine di quest'istesso anno, surono osservati molti prodigi, che ricolmarono di costernazione, e di terrore tutti gli animi. Cadde in Y-yang (1) una pioggia di sangue molto

<sup>(1)</sup> Y-yang d'Ho-nan-fou nella provincia dell'Honan . Editore .

abbondante . Gli albicocchi , ed i pefchi produffero de'fiori, ed i peri delle frutta in mez. AVANTI zo all'inverno. Nell'anno feguente, una gran ficcità rovino la raccolta. La morte di Tiao- Lin-beoutian, Principe di Ping-yang, contribuì anche

ad accrescere l'assissione del pubblico. Questo gran Ministro morì nell'ottava Luna, e su rimpiazzato da Quang-ling, e da Tchin-ping affistiti anche da' configli di Tcheou-pou, come l' Imperadore Kao-hoang-ti aveva determinato .

Nella primavera dell'anno 188, nel primo giorno della prima Luna, vi fu un'eccliffe folare: nella quinta Luna, ve ne fu un'altra totale : e nell'ottava, l'Imperadore fini di vivere ..

# LIU.HEOU.

L'Imperadrice madre si dimostrò inconsolabile d'averlo perduto. Con tutto ciò, non fi dava alcun moto, per fargli nominare un fuccessore. Pi-kiang della famiglia di Tchangleang, il quale aveva penetrate le di lei intenzioni, andò ad abboccarsi col Ministro Tchin-ping, a cui diffe, che l'unico mezzo d'asciugar prontamente le lagrime dell' Imperadrice fi era quello di conferire il comando delle truppe, che trovavanti al Sud, ed al Nord a Liu chi, ed a Liu tchan, due Uffiziali della medefima famiglia di questa Prin-St. della Cina T. VI. N

TOWAN TENERALE:

AVANTI inceffia I tre Ministri, dopo d'aver tenuta una
tra conferenza fopra un così rilevante af185 fare, conobbero, che potevano derivarne gran185 fare, conobbero, che potevano derivarne gran186 fare, conobbero, che potevano derivarne gran186 fare, conobbero, che potevano derivarne gran186 fare, conobbero, che potevano derivarne gran26 dell' impero a' congiunti dell' Imperadrice

are, conousero, ene porevano certivarte grandi isconvonienti; e che confidare tutte le forze dell' impero a' congiunti dell' Imperadrice Liu-heou era cofa troppo pericolofa. Ciò non offante, perfuafa, che avtebbero poruto privarnegli, qualunque volta lo avtefero creduto neerfairo, fectero i due Generali, che Pi-kiang aveva proposti. Ben presto i pianti dell'Imperadrice cessirone del cella fi dispose a prender le redini del governo.

Que fla Principeffa, fin dal principio del regno di fuo figlio, vedendo, ch'egli era fenza fireranza di lafciar pofterità, aveva dato all'. Imperadrice fua muora, ad allevar, come fuo; il figlio d'una firantiera; e perche l'inganno non poteffe un giorno feuoprirfi, fi disfece della madre del fanciullo. Queflo fanciullo illegittimamente intrulo nella famiglia Imperiale, fu quello, ch'ella fece dichiarare Imperadore, facendo nel, medefimo tempo dichiarar fe fleffa. Reggente, durante la di lui minorità.

Tofto che, fi. vidde padrona affoltat dell'impero, pensò, ad alloutanare dagl' impieghi tutti l'Erincipi della famiglia dell'. Imperadore Kanhoangstia, per-foltiquire, vin. Joro vece, i fuoi propri kongiunti na Ella proucò ancora d'. innaizame qualcheduno alla dignità di Principe,

malgrado la legge contraria flabilita da fito marito. Ouang-ling, a cui Liu-HEOU confi- ATANTI do questa sua intenzione, le disse con tutta 188 opponevano alle di lei vedute, e ch'ella non poteva ignorare, che l'Imperadore Kao-hoangti aveva obbligati tutti con giaramento a prendere le armi per opporfi a chiunque, eccettuati quelli della di lui famiglia, fi fosse arro-

franchezza, che le costituzioni dell'impero si Liu-beou.

gato il tirolo di Principe.

LIU-HEOU dissimulò il dispiacere, che la risposta d' Onang-ling gli aveva cagionato; e fatti a chiamare, per il giorno feguente, Tchin-ping, e Tcheou-pou, due di lui colleghi; questi, più cortigiani che sudditi fedeli, surono di parere, ch'effendo l'Imperadrice padrona del Trono, aveva il potere legislativo non meno di quello che lo avesse avuto il di lei marito; e che, fe questo Principe aveva fatte delle leggi in favore della fua famiglia, ella aveva il dritto di farne delle favorevoli anche alla propria. Quella risposta l'oddissece l'Imperadrice affai più, che non aveva fatto quella d' Ouang-ling.

Frattanto questo zelante Ministro; informato della compiacenza fervile de fuoi colleghi, non potè trattenersi dul same a'medesimi vivistimi rimproveri'. " Conte (ei diffe)! " Voi proffituire l'onor vostro, per seconda-" re l'ambizione d'una donna! Ed avets po-

N 2 .. tuto

n tuto fagrificare, fenza fentirne roffore, la L'ENGR, " fede del giuramento folence, che facefte al " di lei marito voltro , e mio padrono, di Lus-horn. , difendere , a rischio della vostra vita, le leg-, gi, ch'egli ft.biliva per foftenere lo fplen-, dore della fua famiglia ? Quelto Principe più non vive; e voi adulate vilmente wedute che tendono a distruggere affarto er la di lui opera! "

.. Lo confessiamo (rispofero esti con un a rifo infultante): voi non avete eguale, allorche fi tratta di feminare diffenzioni fra ali altri; ma noi, all'opposto, vi superiamo nella fcienza di mantenere. la pace, e , di conoscere i confini , che dobbiamo fiffan re al foverchio credito , ed all' elevazione , della famiglia dell' Imperadrice . - Si (re-, plico con ifdegno Ouang-ling), voi mi fu-, perate, divenendo spergiuri, e preferendo la voltra fortuna agl' intereffi dell' impero . " L'Imperadrice, ad oggetto d'impedire, che Ouang-ling attraversasse i di lei disegni, pensò di nominarlo Governatore del giovine Imperadore, e d'allontanarlo, in tal guifa, dal ministero. Ella diede il dipartimento degli affari di, fuorica Tchin ping, e quelli relativi

all imperial palazzo a Chin-y-ki . Ouang-ling . vedendo , che l'impero era in procinto di cangiar aspetto: micuso la carica di Governatore

troppir avanzara età, e le fue milattie; e dopo d'aver dimeffi i fuoi impleght, più non 1'en.cu. volle affiftere al Configlio .

Suf principio dell' anno feguente, 1' Impe- Liu beau. radrice volle dichiarare Principe fuo padre, dopo ch'esti era già morto e diede nel medefimo tempo al suo fratello maggiore il titolo di Principe di Tao-oui. Nella quarta Luna, fece comparire due fanciulli fuppolti come figli dell' Imperadore Higo-hoei-ti, l'uno fotto il nome di Principe d' Hoai yang, e l'altro d' Hen-chan. Smembro ancora una gran parte del reono di Th. per formarne un principato, fotto il nome di Liu, ch'era quello della fua famiglia, e lo diede ad uno de fuoi nipoti.

Nell'autunno dell'istesso anno, i peschi, e gli albicocchi fi viddero fiorire come nella flagione di primavera . Il nuovo Principe di Liu, appena che fu arrivato ne fuoi flati, rer metterfenn in poffeffo, mort repentifiamente . Nella prima Luna dell' anno feguente, vi fu un terremoto così violento, che una montagna posta nel paese d'Ou-tou si prosondo. Nell' ultimo giorno della festa, si osservò un' eccliffe folare, Nella fertima, il Principe d'Henchan fint di vivere . Nell'aurunno dell'anno 185 dopo', li viddero alcune Helle full' ora del mezzogiorno ded i fiulmi d'Y-thoui Do choui, e Yu chour traboccarond dal loro letti. e de-

AVANTI vaffarono le campagor. Tutti questi fenomeni, a saca, e queste disgrazie surono riguardate come al-184 trettanti presigi di qualche sata rivoluzione. Linicione. Frattanto il giovine Principe, che l'Impe-

radrice Liu-HEOU aveva fatto riconoscere Imperadore, come figlio legitrimo d'Hiao-hoei-ti, andava crefcendo, e prestava una singolare attenzione a tutto ciò; che udiva dire; talmente che arrivò a scuoprire ed il segreto della fua nafcita, e la tragica morte di fua madre. Sebbene fosse ruttavia fanciullo, ei aveva faputo dissimulare; ma in un momento di dispetto contro l'Imperadrice Reggente, si tradi da se medesimo ... So bene (a lei diffe), che avete fatta morire mia madre; ma quando " farò grande; faprò vendicarla. " L'Imperadrice, forprefa, e idegnata nell'udirlo così parlare, fece chiudere in Tong-vang questo fimulaero d'Imperadore, eh'ella steffa aveva formato; e propose in un'Assemblea de'Grandi; che si deponesse, e gli si sostituisse il di lui fratello Y-ti. Nel discorso, che questa Principessa fece in tal'occusione, diede ad intendere, che quel giovine Principe era già da gran tempo ammalato, e ehe alla debolezza del temperamento, egli anche accoppiava un'indole malvagia, una grande stolidezza, ed un genio più proprio a turbare l'impero, che a governario eon pace. I Grandi non ignoravano, che quello Y-ti non era più figlio dell'ultimo Imperado-

re che fratello di quello, ch' ella proponeva che si detronizzasse. Con tutto ciò, liccame AYANTE tutti folevano ciecamente fecondar la volon- 184 tà di questa Principessa, così non vi su alcu- Liu-bron, no fra effi, che aveffe ofato contraddirle. Liu-HEOU fece adunque morire il giovine Imperadore : ed Y-ri , ch'era flato da effa creato Principe di Hen-chan, fu, secondo la di lei determinazione, riconosciuto erede dell'impero.

» Malgrado il difordine, in cui l'.Imperadrice Reggente aveva poste le leggi, l'impero nondimeno godeva della fua pace., L'imprudenza però , e l'orgoglio del Prefidente del Tribunale de lavori pubblici poco manco, che non sollevasse delle surbolenze. Questo Ministro aveva bisogno di ferro, per servizio degli arfenali, e ne fece prendere...una quantità negli stati di Nan-yuei d'autorità fua, e fenza ufare il riguardo di chiederne la permissione a Tchao-to; ch' era in quel tempo il Sovrano legittimo del paefet Il Principe di Nan-yuei, supponendo; che questa fosse un' astuzia di Tchang-cha, per rendersi padrone de'suoi frati, prese le armi, e s'innoltrò nelle di lui terre, fignificandogli, che nonriconofceva ne Imperadore; se Imperadrice n dopo di che, conquistò la maggion parte delle città di Tchang-chay e le incorporò co fuoi dominioni + No in invinindo

Nel-

#### NOO STORIA GENERALE

Avorte in della primavéra dell'anno 18x, furono ofl'ancial fevore alcune della lin tempo di giorno, i di chill'il riquardo como un applimo augurio. Lachad Efektific folate, che accidde nell'anno feguente,

fe che regiono un'ofcurità totale in tutto l'inipero, produffe un affai maggiore pavento. La Reggente, atterrita, e nutta fuori die fleffa; non pote trattenerii dal dire ad alta voce, che quel prefagio minacciava lei

Clò non offante, non pensò a cangiar conq dotta l'Sempre coltanta ud fuo primo progeto d'innalare la fua propria famiglia fipra le rovine di quella dell'Imperadore, diede a foradti una fefta, fenza chimarvi akuno de' congiunti di fuo marito. Lieuwetchang, gior vine di circa veni anni, valorolo, intrepida, el di vrobula compleffione, fdegnato, perche Lru-tirou i aveva trafcueato d' invitate vetumo dell' Imperial- fimiglia,, della quale esa egli fieffo, i entrò nella fala della fella, e fi pole a federe co convitati, dicendo: " Bono, "anch' loi. d' una anafetta, che mi rende, y degion dii flare fra voi, onde vengo ad ocurusare il mio profto."

"LL'Imperatrice-fiafe di non avvederii di ciòchiera accadato a Uno de' di lei parenti pi mondi-ciòno, pife dalla fala; o Licou-tolango, temendo y chei qualto, aveffe, qualche, malvagia intentitue commo dichai; gli andò dierro; de di fendette vomun colpo di feiabla la refa.

La Reggente, sehhene sosse flata pienamente informatat d'une col arietta scione, volle fina blacata d'une col arietta scione, volle fina blacata gere tuttavia d'ignoraria; ma dopo tal fatto, 187 non vi era fralle persone della famiglia della Liu bene. Principesse, via non temesse licuou-tehang. Arieutzaione, che questo giovine aveva acquissata merci la fina intripièrezza, s'orginò sunovamente il già sopito coraggio in rutti quelli della di lui famiglia, e ravvivo lo zelo, che già antichi fervirori dell' imperasione Kaonongeri avevano per l'addietro avuto per questio brincipe.

li Primo Ministro Tchin-ping, che non aveva faputo provedere tutti questi avvenimenti, rimproverava a fe stesso la condiscendenza; con cui aveva fin allora fecondato il volere dell'Imperadrice. I henefizi, fampre prefenti alla fua memoria, ricevuti da Kaohoang-ti, lo rampognavano continuamente dell'ingratitudina, ch'egli ufava al fuo amorofo Principe, e della mancanza di fede a giuramenti, che gli avava già fatti. Quelle tetre idee lo immerfero in una profonda maliuconia. Un giorno, in cui fi trovava afforto nelle sue ristessioni ; Lou-kia entrò , senza ch'egli stesso se ne-sosse avveduto, nel di lui appartamento: e dopo pochi momenti, gli domandò qual era la caula di quella fua triffezza . Tchin ping non gli rispose se non gettando un gran fospiro. Lou-kia, argomentando, che l'af-

STORIA GENERALE l'affizione del Ministro derivasse da qualche Avanti cofa di gran confeguenza, incomineis a sospettare, che il vero motivo delle di chis pene Liu-bond foffe l'abulo c' che l' Imperadrice, ed i di lei congiunti facevano della foverchia autorità che Tchin-ping aveva sofferto, ch'esti si soffero arrogata. Effendo adunque; riuscito a Lou-nia di trargli di bocca questa consessione, non porè trattenerfi dal prorompere in uno fcoppio di rifa: " Come mai (pli diffe)? ... Un uomo di fpirito, voftro pari, dovrebbe-" egli trovarfi imbarazzato per una cofa da s cost picciol rilievo? Quando l'impero è in pace, non fi richiede che un buon Minisi firo, il quale fappia la maniera di mantenerlo o' in quello flato; ma quando effo fi trova in procinto di perdere la tranquillità, allora vi bifogna un buon Generale, il quale lo difenda: Se il Ministro, ed il Generale o forto fra loro d'accordo, riefce a' medelimi , tantò facile rimediare agli abufi, e rimete. "ter le cofe full'antico piede, quanto givola tare una mano. Tcheou-pou è nomo capa-

> "Ra dimprefa . Men ubu. Tchin ping, come deflandofi da un profondo fonno refer grazie a Lou-kiz del favio eferdiente, the pli aveva funnerito, nè manco di profittare del di lui configlio. Quello Minifire a distance to col Generale Tcheou-pou.

ee di ferondarei maravigliofamente in que-

venne a capo di ravinare il partito dell'ilmperadrice, e di far riforgere la famiglia di APANTE Kao-houng-to. de a reed may he and and

Malgrado però l'ascendente; che l' Imperial Limbron famiglia andava ripigliando la Reggente osò far morire il figlia del Re di Yen, ch'era

un discendente della medelina, e dare que-Ro . regno a' Liu-tong , suo nipote . Siccomo ella temeva Licou-tchang, dopo l'ardire, che aveva egli mostrato nell'occasione della festa. così prese l'espediente di dargli in moglie la figlia di Liu-lo, di cui faceva il maggior conto per fostenere il suo vacillante partito. Questa fu l'ultima cofa, che Liu-MEOU avelfe fatta in favore della fua fumiglia; perocchè pochi giorni dopo, attraversando sola gli appartamenti del palazzo, vidde un mostro orribile, fimile ad un geoffo cane, in atto di laneiarfele addoffo; e dopo d'aver fatti alcuni paffi', widde anche l'omhra del giovine Principe Tchao-ouang, figliuolo della sfortunata Principeffa Tfi , ch' ella aveva trattata in una così erudel maniera ... Quell'apparizione cagionò in lei tanto fpavento, che fu forpresa da una infermità, la quale, pochi giorni dopo, la conduffe al fepoleroieban fait warms amounted F

Ma prima di morire i quella Principessa via fine di mantenere la ufua famiglia, in quella grandezza a eui le era pià ripscito di follevarla, avela nominato Generale delle truppe

avery delle provincie det Nord-Liu-lo, e Liu-tehin na.a. Generale de quelle delle provincie del Mezzoles giorno Per timore, che i Grandir voleffero Liu-los cargiare at fatte difpolizioni, refle che fi fol-

fe promulgata la notizia della di dei morte, ebber ella la precauzione di raccomandare con tutto calore, che li foffe cultodito diligatte mente il palazzo, e fene foffe impedito 1 acceffo a chiunque.

- Quando l'Imperadrice fu già spirata, quelli della di lei famiglia da essa innalzati alle prime dignità dell'impero, si radunarono presso di Liu-lo, a fine di prendere le opportune misse re per renderli padroni e del governo, ed anche del Trono. Licou-tchang, attento a tutti i loro paffi, fu informato, per mezzo-di fua montie, che si era ritirata in casa del padre, di nutto ciò, che si maneggiava in queste affemblee : nè mancò di spedire sul fatto un 'corriere al Principe di Tfi, suo fratello maggidre, per invitario a portarfi , alla tefta delle sue truppe, a mettere in dovere la famiglia di Liu, ed a pronder possosso del Trono Imperiale , a cui era chiamato dal dritto della fua nafcita int G.

all Principe di Tft preparò le fue truppe; e fece pubblicare an manifefto per tutto l'impres, ini chiaro i difenti ambitioli formati da Liu, i quali afpiravano al Tropo; ed il loro progetto d'effinguere tutto.

# DELLA CINA V. DINAS. - 205.

tutta la brofapia del Grande Kan-boong-ti-Annuiziava nel medelimo tempo, che la loro te la manana merità la merreva in neceffirà di prender le aren 180: mi , e che la giultizia della fue caufa gli fa landoni. ceva perare d'ottenere l'ajuto di tutti bi Principi, e di tutti i Governatori delle provincie, che invirava a portatfi a raggiungera, il fuo efercito . Il Principe di Tfi , dopo . d'aver pubblicato questo manifelto, si pose in campagna, ed incominciò la fue operazioni dall'impadronirsi della città di Tsi-nan (1)-Lib-tchio, Generale delle truppe del Mezsogiorno, informato della di lui marcia, dia flaccò immediatamente Koan-yng, con una confiderabil partite di truppe, per far fronte:al Principe di Tfi. Koan-yng, poco affezionato, al partito de Liu, dopo d'efferfi innoltrato fin a Yong-yang, radund il fuo Configlio, e propose, che non si attaccasse il Principe di Tfi, quando anche fe ne fosse presentata loro-l'occasione; perocchè, effendo egli il solo; che avelle potuta impedire la caduta della famiglia di Tchao-hoang-ti, se le loro armi avellero riportato qualche vantaggin fopra di lui, ciò farebbe ftato un rovinarla fenza fperanza di vederla mai più riforgere. Non mancò di mettere loro fotto gli gochi le obblis gazioni, che tutto l'impero aveva a quefio andergen formett da' Lie, t c. a trestudiace

(1) The nan-fou, capitale della provincia del Chan-

AVANTI grah Principe; progettando, che fe al Princi-L'en. ca. pe di Th' riufeiva d'acquiftare qualche afcen-180 dente fopra la famiglia rivale, effi allora do-Liu-henr veffero unirfi con lui per disfarla totalmen-

te : e - finchè : ciò fuccedeva . il fuo parere fi era s che fi mantenessero neutrali in quella contela dell Configlio approvò unanimamente la propofizione del fuo capo; talche le truppe, che fi trovavano fotto i di lui ordini, rimafero nell'inazione .

Intanto il Principe di Tfi, non avendo incontrato verun offacolo, s'innoltrò fin fonta le frontiere di Tija, dove afpettò, che fuo fratello, ed i suoi amiei fossero andati a raggiun-. gerlo, come glielo avevano promeffo. Liu-lo. sconcertato, all'avviso di questa leva di truppe che non-fi aspettava così presto, si vidde in una gran perpleffità. Avendo egli nelle mani i figilli del Primo Ministro, e del gran Generale; Tchin-ping, e Tchcou-pou, i quali non fi crano ancora dichiarati, mandarono Li-ki a configliarlo, che gli! rimetteffe: perchè altrimente il Principe di Tfi se ne sarebbe servito di pretefto per continuare le turbolenze. Liu-lo confegnò il figillo del gran Generale a Tcheou-pou, ma volle ritenersi quello di Primo Ministro'. Tcheou-pou non l'ebbe così tofto nelle mani, che, fotto pretefto di farsi inftellare in tal carica colle ordinarie cerimonie; radund tutte le truppe, e dopo che fu

da effe riconofciato per loro Generale, le fevanorio de diforme in maniera da dovete effe feguire. Las cadi moto, che loro aveffero dato, i loro Udia Boziali. Dichiarò a tutta l'armata è che voltesa. Lin bean

conofere i foldati e ch' erano forro i fisoi ordinicere i he però quelli, che fashenesso gl'interedli
della famiglia dell'Imperadrice, dovelfero reflare nel fito, in cui fi trovavano; ed: i fedelli fervitori di Kao-hoang-ri fi ne dovelfero
feparare per paffare a formarfi in batraglione
in un altro longo della piamura, ch'egli addirò. La prima fila, ch' era compofia di foldari: nutti affizionati alla famiglia di Kao-hoangri, fi moffe immediatamente per andare avuri, e dieda-l' impullo agli altri, di manierache l'intera armata fi porrò a fichierati ordinatamente nel luogo indicaro dal Generale;
e fi dichiarò in favore della famiglia della famiglia

Ticheou-pou, dopo d'efferfi în tal guifa afficirleou-pou, dopo d'efferfi în tal guifa afidel campo al valorofo Licou-tchang, e se netornò nella città «feguito da un difiaccamento», coll'idea di renderfi padone del palazzo. Ma per non dare alcun luogo, che fi sospettaffe di lui " filmò bene di latciare. Ia sua gente alleiporte della città, e di fareli accompagnate solamente da circa trenta soldati. «Siunto al-palazzo, vi trovò Liu-tchin, alla testa d'una così numerosa guardia, e che non avendo egli ostro in-

Imperadore.

traprendere cofa alcuna, fu obbligato a ritor-AVANTI nariene nel fuo campo .

Licou-tchang fi offri a tentare cià, che il fuo Lin-bent. Generale non aveva ofato efeguire. Tcheou-

pou gli diede alcune migliaja de' più coraggiofi foldati, raccomandandogli però di fare man baffa folamente fopra quelli, che aveffe trovati colle armi alla mano. Liu-tchin. pienamente informato di ciò, che succedeva nel campo, fi era posto in istato di difendersi. Licou-tchang però si avanza fieramente contro di lui , lo uccide di fua propria mano, sforza la guardia, e fi rende padroste del palazzo. Ne fa avvertito Tchcou-pou, il quale entra nella città colla fua armata . e non rifparmia veruno de' parenti dell' Imperadrice. Dopo tale spedizione, questo Generale inviò un corriere al Principe di Tfi, per dargli avvifo di ciò . ch'era accaduto.

I Grandi fi radunarono per eleggere un Sovrano: e tutte le voci fi riunirono per escludere i figli supposti d' Hiao-hoei-ti, i quali fi fapeva, che l' Imperadrice LIU-HEOU non aveva introdotti nel nalazzo fe non per fargli fervire di velo all'ambizione, ch'ella aveva avuta, d'impadronirsi della suprema autorità. Si propose il Principe di Tsi, come figlio del fratello maggiore di Kao-hoang-ti; ma l' elezione della sua persona non su riputata propria, non effendo egli che del ramo colla-

terale

terde. Il Principe di Taï, febbene fosse nato da una concubina dell'Imperadore, su altrea L'acanposto nel numero, es preferito, agli alni e 180, 
perche dificondene in linea diretta, e perche si L'acansipeva effer agli fioratio di jurne le qualità, che si potevano desiderare in un gran Principe:
In confeguenza di che, si specia una Deputazione per invitarlo a portarsi a prender posfesso delle delle di produce di presidente di produce.

Il Principe di Tar, forprefo per quefta non afpettata clesione, differi di rifiponder a' Deputati finattauto che fi foffe informato di medefimo della verità di ciò, che gli era ammaiato. Inviò adonque in Tchang-agañ il Principe Pou-tchao, fuo cognato, il qualle gli confermò, al fuo ristroro, il voto unanimé de Grandi. Quell' illufice Inviato era fiaro intro dotto da Tchou-pou nella loro. Affemblea, dove tutti lo avevano feongiurato colle ginocchia per terra, d'afficurare il Principe di Tai della loro fommiffione, e dell' impazienza, in cui erano, di vederlo fopra, un Trono dovu-talla di lui nafeira, ed alle di lui virto.

Estendo, dopo questa relazione di Pou-tehao, cessata. l'intesoluzione del Principe di Taï, si pose egli ia viaggio per postrati in Tchang-ngan, co' Deputati, de' Grandi, e con un poco numeroso corteggio. Giunto in Ouci-kiao (1), St. della Scinna T. Vi. O vi.

(t) Ponte, posto al Nord Est, cinquanta ly in distanza da Si ngan seu nella provincia del Chen si . Editore.

STORIA GENERALE vi trovò i Grandi uniti in corpo, che fubito AVANTI lo falutarono Imperadore. Il Principe feefe 180 dal fuo cocchio e reftituì loro affabilmente Liu-beess, il faluto, Tcheou-pou gli fi fece davanti, e gli offrì il figillo dell' impero, e le altre infegne della dignità Imperiale; ma egli ricusò di riceverlo prima di giungere al luogo, dove doveva fermarfi per quel giorno, che fu l'ultimo della nona Luna. Entrato che fu nell' albergo, che gli era stato preparato, Tchinping, alla testa de'Grandi, dopo d'averlo nuovamonte falutato come Imperadore, gli fece, în nome di tutti, le più vive premure, perchè accettaffe la Corona, dicendogli, che gli apparteneva con giusto titolo, come primo figlio di Kao-hoang-ti, giacchè Hiao-hoci-ti non aveva lasciata alcuna posterità. Il Principe credè di non dover refiftere più a lungo alle loro inftanze; onde ricevette finalmente lo

# scettro Imperiale, che eli era offerta. HIAO-OUEN-TI.

Teng-kong, ed il fratello di HIAO-OUEN-179 TI precedettero gli altri, per andare a mettere il palazzo in istato di riceverlo. Essi ne fecero immediatamente uscire il giovine, che da Liu heou era stato dichiarato Imperadore : e dopo d'aver disposto l'Imperial corteggio, lo conduffero al nuovo Sovrano, il quale nella

#### DELLA CINA V. DINAS. 211 la fera medefima fi portò al palazzo, dove

fu installato con tutta la pompa, e le cerimonie solite praticarsi nel darsi il possesso dell' 179 impero. Il Principe fece spedire un ordine, in Huavcui si notificava a tutti i popoli del di lui dominio il di lui avvenimento al Trono, dichiarandoli . che il nuovo Monarca gli esentava da tributi per tutto il primo anno del fuo regno. Nomino Tchin-ping Primo Ministro, e Tcheou-pou fecondo; ma Tchin-ping fi feusò per ragione della fua troppo avanzata età, e delle sue malattie, e ricusò l'impiego. Ebbe egli la generofità di rappresentare all'Imperadore, che quel posto era dovuto a Tcheoupou, il quale, m rce il fervizio ultimamente prestatogli nel distruggere la famiglia de' Liu, cancellava tutti quelli, ch'egli stesso aveva potuto rendere all'Imperadore Kao-hoang-ti, e che dare a Tcheou-pou la carica di Primo Ministro era sare un dono allo stato. L'Imperadore, in vigore di tali rimoftranze. cangio l'ordine, fotto la condizione, che Tchin-ping accettaffe la carica di fecondo Ministro, che egli faceva lasciare à Tcheoupou, per iffabilirlo in quella di Primo.

Sulla fine dell'istesso anno, i Grandi prefentarono una supplica all'Imperadore, in cuilo pregavano a pensare per tempo all'istituzione del suo erede, ad oggetto di prevenire i mali, ed i disordini, che una nomina trop-

AVANTI, po tarda foleva ordinariamente produire. L' Imtanena, peradore rifpole loro, che il bene dell'impero
179 effectos, che nulla fi precipitaffe in un affare
1840 di così gran confeguenza: ch' egil fittifo dubi1840 tava fe aveva, on do caperità ballance a ben
1850 escretare; e che confeguentemente era necef1861 d'argifit il tempo di potre conofee, colla
1861 propria efferienza, chi fuffe flato degno di

fuccedereli .

I Grandi, insistendo sull'oggetto della loro fupplica, fecero nuove premure all'Imperadore, perchè decidesse sopra un punto così importante alla tranquillità di tutto lo flato; e gl'indrizzarono, a tal riguardo, una feconda supplica, nella quale gli esponevano, che doveva tal prova di rispetto alla memoria di Kao hoang ti, procurando di render perpetuo nella propria famiglia il rango, a cui quel gran Principe l'aveva follevata . L'Imperadore propose loro il Principe Tchou-ouang, suo zio, la di cui abilità nel governo era già cognita a tutti: Ou ouang, fuo cugino germano, Principe pieno di virtu; ed Hoai-nan-ouang, fuo fratello, i di cui configli, uniti co' lumi de' due primi, gli erano flati d'un gran foccorfo. , Ecco ( foggiunfe ) quelli , che stimo " capaci di fuccedermi. " Ma i Grandi gli replicarono, che le due dinastie de CHANG, e de Tenent non avevano confervato lo feet-

tro, e la pace se non perchè gl'Imperadori

del-

delle medefime avevano coffantemente nominati i loro figli per loro fucceffori: che quest'uso L'ek.cn. non era stato mai interrotto fin dai tempi del 179 gran Yu; e che Kao-hoang-ti non aveva fatta Hisofabbricare una fala per fe, e per i fuoi difcendenti se non col fine d'impegnare i suoi succeffori a non foffrire, che lo fcettro paffaffe in mani collaterali. Chiufero la loro rimoftranza, col rappresentargli, che le ottime qualità del Principe Lieou ki, suo primogenito, e foprattutto il di lui amore verfo il popolo fo rendevano degno del Trono. L' Imperadore, cedendo finalmente alle loro istanze, ful brincipio della prima Luna del primo anno del fuo regno, dichiarò questo Principe fuo erede, e fuo fuccessore nell'impero. Prese egli tal'occasione per far pubblicare il seguente

.. La primavera è la stagione, in cui tut-" ta la natura fi rinnuova. Gli alberi, e le , campagne prendono un nuovo aspetto, gli " animali par, che rinascano, è tutto, fino al-" le cofe inanimate, annunzia, e respira la " gioja.

" Fra i popoli, che vivono fotto la mia ,, autorità, fi devono necessariamente trovare " de' bifognofi, degli infermi, e de' vecchi. Se

editto in favore del popolo.

" io , che fono naturalmente da'medefimi ri-" guardato come il loro padre, e la loro ma-" dre, non penso à sollevargli, manco sen-

AVANT L'ER.CI 179 Histo" za alcun dubbio alle mie obbligazioni " " Voglio, che i Mandarini, ciascuno nel " proprio dipartimento, facciano un' efatta ri-, cerca di questi oggetti degni della mia cu-, ra paterna, e provvedano co'denari pubbli-" ci a'loro bifogni. Se i vecchi non hanno ,, feta per cuoprirfi, fe mancano loro gli ali-, menti per sostentarsi , e per ristorare le con-, fumate loro forze , effi certamente foffrono ., il freddo, e la fame; posso io, in tal ca-, fo, efiger da loro affetto, e fommissione? " Comando adunque, che si somministri " ogni mese a tutti i vecchi d'ottant' anni. " ed anche meno, grano, carne, e vino in ., una quantità sufficiente a nutrirgli. Mia , intenzione si è ancora, che si dieno, oltre " ciò, a quelli, ch'avranno trapaffata l'età " d'ottant'anni, drappi di seta, e di cotone " per vestirsi. Per quello poi, che riguarda i " fupplizj, voglio, che per, il tempo avvenire. , il delitto de figli più non ricada fopra à , loro padri, e le loro madri, nè fonra la .. loro famiglia. "

Nella quarta Luna, un Mandarino fi prefentò all'Imperadore per offirigli un cavallo, il quale fi pretendeva, che poteffe fare più di mille fy di cammino in una fola giornata. Il Principe, in vece d'accettarlo, gli diede quefia rifiodia: ", Io, in un giorno, non poffe fa-, re più di cinquanta fy; e dho fovente an-

" che veduta la mia gente feguirmi con mol" ta pena. Con un cavallo di tal celerità, "L'anna."
" dove doveti andare fenz' alcuna compognia? 179
" E cofa evidente, che non fi troverebbe chi Elmo" pottelle feguirmi. " Fece refitture il cavallo al Mandarino, inseme col prezzo, che gli
era costato, e le spese, che aveva fatte nel
viaggio; e diede ordine, che si pubblicassi in
tutto l'impero, che miuno per il tempo avvemire si fosse fatto lectivo d'offrigli simili doni,

L'Imperadore, difeorrendo un giorno co' fuoi due Minifiri Tcheou-pou, e Tchin-ping fopra le particolarità relative all'amminifirazione, ebbe la curiofità di fapere quanti desiquenti fi condannavano a moret in ciafchedun' anno, e quanto grano era folito confumarfi nella Corte. Tcheou-pou, non avendo potuto foddisfare a quefle due domande, fi trovò nel più grand' imbarazzo. Tchin-ping, a cui il Princip fi volfe per avere le medefime dilucidazioni, gli rifpofe, che bifognava confutare fopra tali due articoli il Tribunale dei dei litti, e quello delle fipfee della Corte.

L'Imperadore, poco feddisfatto di quella così generale rispolta, diffe loro con una feccie di vivacità: "Ed a che penfate voi adunque, "come Ministri, fe ignorate ciò, che fuccede "nell'amministrazione della giustizia, e delle "finanze? » Il dovere del nostro impiego (ri. "fipofe Tching-ping) si è d'ajuare co nostri poso del contro della giulta di contro di contro della giulta di contro di co

AVANTI, Jomi la Machl voltra, di tenere nella Avancia, dovuta fommifione i Princip, ed i Governa 1999, tori d'invigilare, che i vofiri Ufficiali ademitica pificano elatramente tutte le obbligazioni del more cariche: di dere gli impigighi a perfonente la consecució de la compacta del compacta de la compacta del compacta de la compacta del compacta de la compacta de la compacta de la compacta del compacta de la compacta de l

ne capaci, bene intenzionate, e proprie a ne capaci, bene intenzionate, e proprie a ne fervir Voltra Maellà con zelo, e con fedeltà; finalmente, noi fauno incericati di nantenere il popolo in pace, e d'inveltigare tutte le maniere di renderlo felice. "

L'Imperadore dimoltrò a Tchin-ping la fua foddisfazione per quefla feconda rifpoffa, la quale fi uniformava all'idea, ch'egii fi era formata d'un favio governo. Fratento, ellorchè Tcheou-pou rimafe folo con Tchin-ping, lo rimproverò, perchè aveva trafcurato d'iffutifo nelle materite fopra le quali l'Imperadore lo aveva interrogato. "E flato molto (gli diffe "Tchin-ping, ridendo), che l'Imperadore non vi abbia domandato quanti ladri vi fono ne", fuoi flatti; lo credo, che gli avrefle rifpofto inferamente di non facerlo."

Tcheou-pon, inquiero, ed indispettito per essenti trovaro imbarazzato a sronte ede suo padrone, temette, che questo Principe gli perdesse il concetto, e lo deponesse dal suo impiego. Press l'espediente di prevenir tal disgrazia col chicdere da se senso la comissione, che gli su scorodata. Altora l'Imperadore resittut a Tchia-ping il dipartimento, ch' egli

aveva voluto cedere a Tebeou-pou; talche que-

VANTE L'ER.CR. 179 Thino-

tutri gli affari dell'impero.
Tchao-to, Principe di Nan-yuci, temendo Hisser
qualche invafione nelle fue terre, em entrato nel
tempo, in cui regnava l'Imperadire Liu-heou,
in quelle di Tchang-cha, fopra il quale aveva
gli conquilitate molte città, e per mezzo di

tempo, in cui regnava l'Imperadrire Liu-heou. in quelle di Tchang-cha, sopra il quale aveva già conquistate molte città, e per mezzo di tali acquisti, si era considerabilmente ingrandito. Quello Principe poreva molto inquietare la Cina, di maniera che l'Imperadore, giudicando, effere un tratto della fua prudenza non impiegare contro il medefimo la forza aperta, preferi il pertito di ricolmar d'onori. lui , e la di lui l'amiglia. Incominciò dal-farer riftabilire onorevolmente i fepoleri degli antenati di Tchao-to; dopo di che, providde d'im- :pieghi i di lui fratelli, e nipoti, dando a'medefimi anche delle fomme confiderabili, per mettergli in istato di fare una luminosa figura nelle loro cariche. Dopo d'aver disposti gli animi della famiglia di Tchao-to in fuo favore. gli fpedì Lou-kia con una lettera concepita ne' fequenti termini: .. Io non fono che il fiolio , d'una concubina dell' Imperadore Kao-hoang-" ti . Mio padre mi aveva allontanato dalla " Corte, e fatto Principe di Tai. L'abufo. ,, che l'Imperadrire Liu-heou, e la di lei fami-.. glia fecero dell' autorità, the fi trovava nel-" le loro mani , irritò contro di loro tutti i "

" Gran-

STORIA GENERALE " Grandi, i quali fi fono determinati a chia-AVENTE " marmi al Trono. Tofto che l'ho occupato, 179 , ho penfato a darvi prove della ftima, che fò ouenti. ", di voi, rendendo i fepoleri de vostri antena-" ti degni del vostro rango, ed innalzando i " vostri fratelli, ed i vostri nipoti agl' impie-

"ghi, che meritano. Mi giunge all'orecchio, " che due de'mici Uffiziali vi mancano di ., rifpetto : e fenza afpettare i voftri lamenti, ., gli richiamo ful fatto. Voi avete commef-.. se delle offilità sopra le terre di Tchang-" cha, ed i miei popoli ne soffrono. Sebbene " ve ne ridondi molta gloria, dovreste pure , conoscere, che la comprate a prezzo del san-" gue d'un gran numero d'Uffiziali, che fo-, no confagrati a' vostri intereffi, e di soldan ti, che sarebbe affai meglio confervare per " la difesa de vostri stati. Tante vedove in-" confolabili chiedono a voi replicatamente i ., loro mariti. Tanti orfani abbandonati pian-, gono un padre, ed una madre, che voi ave-, te loro tolta. Le campagne fono devaftate. " le raccolte distrutte, il ladroneccio, e la n licenza del foldato sfrenato portano la de-.. folazione per tutto . Il vostro cuore non è

.. adunque punto commosfo da' mali, che la " guerra neceffariamente fi porta dietro?

"Se io riuniffi contro di voi tutte le for-.. ze dell'impero, potrefte voi forfe difendere " il vostro proprio paese, ed i vostri tesori?

"Ma

" Ma qualora aggiungesti tal conquista allo " fplendore della mia corona, farei io per L'ER-CE. " questo più potente, e più ricco? Forse pone- 179 s te voi la vostra fiducia nelle montagne, menti,

,, che vi circondano, e che impedifcono, , che altri penetri ne vostri stati? Ma sap-" piate, che vi fono poche barriere infupe-" rabili, e che uo Principe non è invinci-" bile , allorchè la virtù non guida i di

" lui paffi. Un orgoglio infultante per me ,, vi ha fatto prendere il titolo d'Imperado-, re: io deggio contraffarvelo finchè avrò p vita; riflettete voi a quali fatali contra-

" sti v'impegnerete? Siatemi amico, la vir-" tù vi richiami al vostro dovere, e ricono». " fcete il vostro padrone ""

Quando Tchao-to seppe, che Lou-kia era giunto fulle frontiere di Nan-yuei, sebbene fosse sorpreso da un gran timore, si portò nondimeno ad incontrarlo, come i Principi fono obbligati a fare, allorchè l'Imperadore deputa loro qualche personaggio. Ei ricevette con tutto rispetto la lettera d' HIAO OUEN-TI . ed afficurò Lou kia della gran foddisfazione, che provava, nel rivederlo. Le istruzioni. che questo gli aveva date nella sua prima ambasciata, impegnarono il Principe di Nan-vuei a trattarlo con tutti i riguardi, che un discepolo deve al suo maestro. Tchao to, dopo d'aver letta la lettera dell'Imperadore, non aspettò,

avakvi, che il di lui Inviato gli facesse delle premure avakvi, per dar prove della sua sottomissione; ma 199 pubblico fubito ne suoi stati questo manifilmo, fosto.

.; il 'avio Imperadore degli Han, il figlio del Ciclo, con un ordine espectio, im proiblice di fevirimi de cocchi di color giallo, p. è di portare in avvenire i di lui flendardi p. è di portare in avvenire i di lui flendardi p. è di portare in avvenire i di lui flendardi p. è di portare in avvenire i di lui flendardi p. è di portare in avvenire i di lui flendardi p. è di portare in avvenire i di lui flendardi p. è di portare i di lui flendardi p. è di propositioni di lui flendardi p. è di lui flendardi p. è di p.

. " Io, Tchao-to, gran Capo de Barbari del " Mezzogiorno, voltro vile fchiavo, offro " à piedi di Voltra Macltà quelta umile, e " rispettola risposta. Io, vostro vile schiavo, ,, era in altri tempi Mandarino negli stati di " Yuei (1). Merce una grazia speciale, il " Grand Imperadore Kao-hoang-ti, voltro au-" gusto padre, mi stabili Principe di Nanwuei, e me ne diede i figilli. Hiso hoei-" ti, di lui figlio, e successore, mi onorò " della fua protezione. Ma l'Imperadrice Liu-" heou, madre di questo, proibì, che mi si das-, fero in avvenire gl'istrumenti, e gli ani-, mali neceffari alla cultura delle mie terre. Ben presto le mie campagne rimasero in-, colte, ed io non potei eseguire ne i sagri-'" fizi

'(1) Parte del Kouang fi del Kouang tong , del Fou kien , e del Kiang-fi , Editore .

, fizi, nè le cerimonie ordinarie. Il trasporto ,, del denaro, e la circolazione delle specie NANTE " mi fu anche proibita. Mancando di tutto. , io spedi alla Corte Teong, Kao, e Ping, " tre de miei Uffiziali, per domandare foddis-" fazione degli atti, che fi erano praticati " contro di me. Ma questi Inviati furono " trattenuti prigionieri, fenza che mi fi foffe " ulata la cortelia di darmi risposta.

" Io sapeva, che i sepoleri di mio padre . " e di mia madre erano quafi distrutti: fi di-" ceva quì pubblicamente, ch'erano stati pri-" vati di vita i mici fratelli, e, tutti quelli " della mia famiglia. Penetrato dal dolore, " radunai il mio Configlio, il quale, avendo " conosciuto il poco conto, che si faceva di noi , alla Corte, fu di parere, che io prendeffi il-" titolo d'Imperadore per sottrarci, in tal guisa, , all'autorità dell'ingiusta Liu-heon. L'Impe-" radrice, irritata da quella nostra risoluzione. , proibi espressamente a' suoi sudditi qualun-2, que comunicazione col noftro paese di Nanyuei. Arrivai a penetrare, che il Principe, " Tchang-cha ci aveva fatti de cattivi, uffizi " presso di lei ; e per punimelo, entrai a ma-" no armata nelle di lui terre . Sono fcorfi or-" mai quaranta-nove anni, da che governo il. ", paese di Nan-yuei; ed i mici nipoti fi tro-" vano già in istato di servire la Maestà Vo-, fira. Io , per me , oppresso dagli anni , e dalegen-ti.

» le malattie, quafi cieco, ed in iflato d'udi
ZEARANE, pe appena il fuono del tamburo, di qual

179 » utile mai potrei efferle? Risunzio al tito
Hisa:

"met, ie non fofii flato difforezzato. Mi afoct
"mai, fe non fofii flato difforezzato. Mi afoct
"mai, fe non fofii flato difforezzato. Mi afoct-

" mai, fe non fossis stato disprezzato. Mi aspetto, che la beachienza di Vosta Maella mi confermetà quello di Principe, ch'aveva prima che fossi mitrato in briga coll'Imperadrice Liuheou; e vicino a scendere nel sepolero, l'assicuro, che il più ardente di tutti i mici voti ji è quello di morire suo sidditio. "L'Imperadore, foddisfatto pienamente di questa rifossia, gli accordò fenza veruna ripugnanza

ciò, ch'egli aveva domandato.

: 3-

Nella decima Luna di questo primo anno del regno dell'Imperadore HIAO-OUBN-TI, il Ministro Tchin-ping morì; e su data la di lui carica a Teheou-pou, il quale, non avendo più un collega di cui temesse l'abilità, rientrò con piacere nel Ministero.

Nel giorno trentofimo skil' undecima Luna, vi iu un' ecclific del Solt; e l' Imperadore, avendo riguardati tali pronofici come un avvertimento, che il Giclo gli dava, perchè avelle penfato a correggerfi de' fuoi difetti, fece in confeguenza pubblicare quell' ordine.

", Se un Principe, il quale è incaricato di ", governare i suoi popoli, e di dare a' mede-", simi esempio, non è sornito di virtu, si ", rende certamente indegno del posto, in cui ", è col-

39 è collocato. Se gli Uffiziali, che hanno " l'obbligazione d'avvertirlo di correggersi, L'en.ca. " lo trattengono, mercè una vil'adulazione, 178 " ne'suoi difetti, sono anch'essi colpevoli al enem-si. ., pari di lui. Grandi, e Mandarini, che ave-., te gli occhi aperti fulla mia condotta, fe , mi allontano dalla virtù, fe trascuro d'adem-, pire i miei doveri, vi comando di dirme-.. lo fenza diffimulazione, affinche poffa rimediarvi. Vi comando ancora, se voi co-, noscete persone di merito , veridiche , sincere , .. ed amanti del popolo, capaci co'loro lumi ", di supplire a quelli, che mancano a me, . d'inviarmele immediatamente, perchè mi , ajutino co loro configli, ed io poffa appli-" carmi, insieme con loro, a fabbricare la fe-" licità de miei fudditi. "

<sup>(1)</sup> Yng-yn-lien di Cai-fong-fou nella provincia dell'Ho-nan . Editore .

" difetti : l'amor proprio ripugna a queste

L'ER.CR. ", specie d'avvertimenti ; e chi si esporrà a " darvegli fenza timore d'incontrare il vostes , dispiacere? Quando soste anche savio quan-, to lo erano Yao , e Chun , niuno con n tutto ciò oferebbe parlarvi fenza tremare. ;, I Principi, per la maggior parte, li fono " rovinati, perchè hanno chiufa la bocca a' , Savj, che aurebbero potuto illuminargli ful-., la loro condotta.

> "L'impero, forto i Sovrani della dina-" ftia de' Тсикои, fi trovava diviso in mil-" le otto-cento principati; e pure il popolo " delle nove provincie manteneva con ma-" gnifrcenza tutti, questi, Principi, e restava , anche loro can che procurarfi i commedi, , ed i divertimenti. L'Imperadore Tfin-chi-, hoang-ti- unico padrone di tutti i princi-, pati fuddetti, era meno ricco, ed opprime-" wa i popoli, fopraccaricandogli d'impolizio-" ni, fenza poterne ottenere il rispetto, che " gli era dovuto .

" Da che fi è udito dire, che Vostra Mae-, ftà cercaya de Savi, ciascuno, trasportato , dalla gioja, ha esclamato, ch'erano vici-" ni a rinascere i felici tempi di Yao, e di " Chun, ne quali la folg virtu ferviva di ba-" fe al governo, Tutte le persone di merito " hanno presa la risoluzione di travagliare " per maggiormente perfezionarfi, a fine di o ren-

"renderfi più degni di fervirvi. Ma allorche
quelti Savi faranno preffo della voltra perfona, fe la voftra occupazione fi limita ad
utifir con loro dal voltro palazzo, due o
tre volte il giorno, ed a montare a cavallo per andare a correre dietro ad una lepre,
o ad una volpe, io temo molitifimo, ch'
effi fieno per trafcuare hen pretto gli affari
dell'amminifizazione, e che il loro efempio
produca della Italfatezza m'Maodarini; mentre, per lo contrario, fe la Maefià Voftra
, fi applica unicamente a ben governare i fuoi
popoli, e procura di moderare le impofizioni, ed i galfighi, quefta fua paterna condotta tgli renderà neceffariamente virtuofi, ed

n. Allorchè è fluto pubblicato nella provincia del Chan-tong l'ordine di Volfra Macflà, i vecchi, e gl'infermi, appeggiati aloro bulfoni, e portati fulla elatrul fipali, e sicia vano dalle loro cafe per udirne la lettura;
ve fi dicevano gli uni gli altri: Ecco finalmente il regno della virti. Può mai darfi,
che così dolci fperanze riefcano vane! Non
vi fervite più de' volfri Ministri per farne
de cacciatori; ms procuyate, che il loro tenpo fia tutto confagrato al governo de'
vofli i popoli, e al ala cura di rendere il vofli i popoli, ca la nazione nomina con una teSt. della Giura I. Pl.

P. nere

., attivi .

n pera renegazione . e la memoria de quali L'IR CR. 7 farà fempre cara a tutto l'impero L'Imperadore, provò, un effremo piacere del-Plat la franchezza, con cui gli parlo il Principe d'Yng-yn, ed ebbe speranza, che anche gli altri dovessero, farlo colla medelima liberta . Quelto Monarca, d'un indole piena di bontà, paturalmente compaffionevole, e portato alla virtu accordava a tutti i fuoi fudditi , fenz' alcuna diffinzione, un libero accesso preffo della sua persona. Affabile con chiunque, faceva fermare il fuo cocchio per prendere tutti i memoriali, che gli si presentavano. Era egli nemico delle lodi, e de discorfi inutili. Aveva una così gran passione per ila caccia, che provò molta pena nel correggeniene. Un giorno, in cui fi abbandensva a quello piacere, montato fopra il fuo cocchio, troyandoli ful declivio d'una montagna, flimolava vivamente i fuoi cavalli. Yuen-ngang, che conobbe il pericolo, accorfe, e gli ritenne per la briglia. ... Che (gli diffe l'Imperadore)? yoi , temete? - Ho fempre udito dire ( sispole " Yven-ngang); she un noma ide mille taels m d'ora non di, pene mai a federe in gra fico m pericolofo , a abe il Spois non commina giumn mai per faq pracere fugli arti de precipios. " Nel discendere rapidamente da questa mon-25 tagna i voftri cavalli, potranno juciampan re; ed il voltro cocchio; rompendoli, elpor-,, vi . , 1

DELLA CINA'V: DINA. 227

"FIRST PETEROD II pieder in white TOUR TRANS."

"Readla pet T volld faddid to Unit Trincipe" ("Andrease")

"Indiado" responsibilité de fuoir "glorise III shou "Andrease")

" populo l'éver inguire "une l'éver le catalinaire (ha). "Mai "populo l'éver inguire "une l'éver le catalinaire (ha). "Mai "position" particulaire (ha). "Mai "position" particulai

L'Imperadore Aveva una conclibina, ochiale mata Chin, la quale foleva ordinaritmente to net compagnia all' Imperadrice"," e feguirla de per tutto Quello Principe fi porto un giornocon effe à paffeggiare ne luoi glardini Yuenal ngan, il quale voleva dimoltrargle il fuo zelo col fargli preparare il luogo dove si doveva ripolarit, rimale attomito nel vedere il guant ciule della Principeffa Chin collocato preffo de quello dell' Imperadrice , e la feet portat vial Chin , Tenfibile a 'tal affronto , fe ne lamento coll' Imperadose ; il quale biafimo Yuen-ngang 3 ma egli, fenza punto turbarli, fi avvicino al Monarca; e gli rispose: " N proverbio dice, L'he quando l' alto, ed il baffe ftanne ciaftin in rid nel proprio luogo; tiute va bene, e tuffe and ording La Principella Chin non elche wollra codcubina (conviene forfe che feega m prefenza della fina padrona l'Tal complacenar la portettibe beir preffa a non efferte più "Tabortinger, " La Timperatore approvo la faviezzu di quella rispulta, e la riferi alla Frineipeffa Coff , la quate, in vece di dichiararlene difgustata , diede in dono cinquanta libbre d'argento à Wien-ngang, per averie dimo-

228 STORIA GENERALE fraro con fermezza qual era il fuo dovere . Kia-y, capo del Tribunale delle impolizioni, 178 prefentò una memoria all' Imperadore , in cui gl'infinuava d'ordinare, che si formassero de magazzini di grano, i quali supplissero a bilogni

del popolo ne tempi di careftia, come fi Toleva praticare fotto gli antichi Sovrani .' Gli esponeva aucora, che la cerimonia di lavorare il terrono era ftata interrotta, e trafcurata, duranti le guerre continue, che avevano desolato l'impero; e che era cosa vantaggiosa, e nel medelimo tempo gloriofa alla dinaftia degli HAN, giacche fi godeva fotto il di lei regno delle dolcezze della pace, riftabilire quefto coflume, a fine d'eccitare i popoli à diffodare i terreni, e d'incoraggire maggiormente gli agricoltori, merce quella dimoftrazione di filmaper la loro professione. L'Imperadore, secondando le rappresentanze di quest' Uffiziale, fece pubblicare il feguente ordine,

, La terra è la nutrice degli uomini, e nel-, le di lei produzioni confifte la principal ricn chezza degl' imperi . La classe più onorevole , di tutte li è quella, che concorre alla tona , fervazione delle altre. Ad oggetto adunque ,, di dare una prova evidente della Hima, che , ne fo, voglio to fleffo, fecondo il coffutne ,, de nostri primi Sav), praticare l'augusta cerimonia di lavorar la terra, ed implegare , il prodotto della porzione, che avrò coltiva-

,, ta, nel fare de lagrifizi at Chang ti. Condoo no al popolo la metà de tributi, per met " terlo in iffato di provvederfi degl' iftrumenti . Tali n pecellary all agricoltura . " T and t 1541. Man-

Nel fecondo anno del regno delle Imperadore HIAG-OUEN-TI, nell'ultimo giorno della prima Luna, fu offervata un'eccliffe folare'.

Tchang-tsè-tchi occupava, da qualche tempo prima, un posto nel Ministero. Accompagnando egli un giorno l'Imperadore nell'andare al ferraglio delle fiere, questo Principe gli domando quante tigri vi erano; ma Tchangtsè-chi non seppe che rispondergli. Chen-fou gran parlatore, foddisfece pienamente alla domanda dell' Imperadore . " Ecco come devoy vono effere i Mandarini, che mi fieguono , (diffe HIAO-OVEN-TI); " e diede Chenfou per compagno nell' impiego a Tchangtsè-tchi .

A Tcheou-pou parve di trovare dell'inconveniente in questa disposizione; onde pole sotto gli pechi del suo padrone, che Tchang-tsètchi adempiva efattamente i doveri della fua carica . Lo fo (diffe l' Imperadore); ma fi majuteranno reciprocamente Tchan-se-chi mon sa parlare, e Chen-fou ha it dono del-" la parola . . Se i vantaggi, de quali gode n Cheorfou, fono un mezzo per far fortuna (replico Tcheou-pou), ognuno fi fludiera " in avvenire, di parlare con grazia, fenza 200 " cer-

1,430.2ASTORIA, GENERALE 170 William Carrotte penetrate nel fondo degli affan . gaffon Ball' algra parge qualunque voita Tehang-AllacMe .. Wolfra angeriares a .. Voltra .. Macila, The Mark Hall payer presentation chegli conducacon mile Chen fett | lito interprete . ". L. Intperp-Itdore, convinto dell'imbarazzo , che devevacua-"fcere dai tal'unione , nomino Tchang tac tuhi Perfidente del Tribunale de delittie auf " ib Qualche tempo dopo , mentre HIAO-OVENorti paffava, fopra un ponte nel fuo cocchio, oun ofomo fpairt à de lui-cavalli in maniera sche l'istello Principe ne fu atterrite ; e diede ordine, che colui fosse arrestato, è consegnato al Tribunale de'delitti per efferne feveramente punito. Ciò non offante, il nuovo Ptelidente non to condanno che ad una pena molto bigsplera L'Imperadore , pocominidiffatto di btal fentenza, ne rimprovero Teliang-tobrobi . In & caftighi (eifpofe il Prefidentel): fono : dedeterminati delle leggi per il Principe, ed al fuddito: mitigargli per alcuni; ed, aggravargli per altri è un rovefeine l'oidine, un confespore il popolo a non fepere catna regioan larfi ... un autorizzarlo a lamonticlial cohe ili w putifice arbierariamente winL' Joiperadoris, avendo, comprefa-la serità di sobella iriliolia. diffe she bifognava eleguire cicipobe, eralfia-. merce le buque reservani, che la clirab et-

Un ladro che fi era introdotto nella fala degli aucorati della famiglia Imperiale, e ne

· 27 .

DELEA CINA V. BINAS. See

wives induce incluse pieres predicte; for feet predicted predicted

meralte leggin ib. o ata Nell'ango 176 . ei fece venire Ki-pou . Gavername d'Ho-tong, per conferirgli la Carica the Presidente de' Censori dell' impero. Ma quando questo Governature era già vicino ad airivare alla Corte, vi fu chi rappresentò al Principe, ch'effendo egli foggetto egli eccessi del vino brimaneva fovente fenza buon fenfo; ande l'Imperadore credette di dover differire di fantio fordire le patenti . Kl-pou . dopo d'averle laspertate invano per il tratto di più Bub mefel, annojare finalmente dis tali dilazionijifi spenfoned ad Mindo-ovenen o'e edi differe .. o'ddub maefta renga ateun dubbio. .. mercè le buone relazioni, che le erano fizinte date di men per una grazia speciale i mi ave-

on va naminato! Governatore d' Ho-tong . Ella

mi richiama da quello governo per confi-AFRACE. 25 daemi una delle più importanti cariche dell' 176 minpero ne fuppango ancora, che fi fia deter-History a minata a quello , attele le ficure informa-2 2)opi, che le faranno flate fatte de mici ferwizt. Clò non oftante, conofco, che Veftra, Macla ha cangiata opinione; convien, che n qualcuno m'abbia tefi de'cattivi uffizi prefio , di lei. To credo di doverla avvertire, che:

" richiamare, e rimandare indietro, in tal gui-" fa, gli Ufficiali, fulla fede de primi fvantaggiofi rapporti, che le fi fanno, è un ma-" nifeftare , ch'ella è fuscerribile di tatto le , impressioni, che le si vogliono dare, e che non fi regola fecondo i propri fuoi lumi. Questa irrifoluzione può nuocere molto , fuoi intereffi, e difanimare i più fedeli, ad " i più zelanti fuoi Uffiziali. " L'Imperadore, imbarazzato, dopo d'aver facciuto per qual-

che tempo , gli rifpole : " L'Ho-tong è una delle provincie considerabili dell'impero, ed , ha bilogno d' un Governatore del voltro merito ; ho errato , penfando a Jevarvi dal " voftro polio." Ritornate al voftro governo : " quefta è la più gran prove ; che poffrate , darmi della voltra fedeltà, e del voltro afe fetto. Life .... 3 . citul a orohe

Nella primavera dell'anno feguente; fe fentì,

un gran terremoto . Nella decima Luni del 174. nella flagione d'inverno, i peschi, e gli shhicoc.

bicocchi fiorirono; ed in quelto anno medelimo; mori Metà, Re de Tartari Hieng-new, ed L'ER-CRA il di lui figlio Lao-chang gli succedette. Tosto 174. che il nuovo Re ebbe preto il possesso de suoi flati, fpedt un' Ambasciatore all' Imperadore per ninnuovare l'alleanza, che fuo padre avec va già formata colla Cina, e fece chiedere in moglie una Principella della Corte, che l' Imperadore non ricusò d'accordargli.

Nell'ottavo anno del regno d' HIAO-OUEN-TI, fu offervata, fulla fine della, flate, nella parte dell' Oriente, una cometa con una gran coda; e nell'anne feguente, vi fu una gran

Recità . 250 0 as . Avendo l'Imperadore , nel decimo anno del fuo regno, spedito un Mandarino a Pou-tchao; fratello dell'Imperadrice, con alcuni ordini a effo poco grati, questo Principe lo maltratto, e lo fece priver di vita. L'Imperadore, per non effere obbligate ad abbandonare il proprio cognato al Tribunale de delitti, diede la commissione a molti Signori della sua Corto di recargli del vino avvelenato; ma Poutchao ricuso di prenderlo . HIAO-OUEN-TI, in vece di sdegnarii di tal dissubbidienza a iuoi ordini f comando a miti i Grandi, che li ve-Riffero a lutto, e fi portaffero all'abitazione di Pou tchan come per affistere a' di lui fonerali .. Quello Principe, argumentando da si fat- . ta condutta, che-per lui non vi era fperapaa

TANKET, H. POPOBO - SERRITE M. veleno, e termino, in creaci, tel Buile si clipo Biorni per timore d'una macro de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del com

Final Transit Hong and Gene rifpetture, a developed the continuous cold impro. A freezan continuous cold impro. A freezan continuous cold impro. A freezan continuous continuous

", Allorchè i nemici fono coa, vicini, bii, fagaa penfare, a tre cole: la prima a, fori, facer, i paeli poli fulli ferontirer: la ceconda a, guaroirgili di truppe agguerrite,
e ben diciplinate; la terza, a fabilitri degli aricali forniti d'armi a rutta, pepaQuiroi, che voleti battere l'arga que devonarray e lo felja coi dant nelle mani del gegriaarray e lo felja coi dant nelle mani del gegriaarray e coi e f. Granti e l'arga que devontra del periodi del control dant nelle mani del gegriadari bettagita con catter. Indicat prochem
for friasi l'ardia del coll Unitali, se conpositioni della neceliari e legriques e chon-

1537

gono it loro Principe a perice; ed Il Printcipe, che non la feegliere I bhohr Uffiziali, Lan.ca. s espone i suoi stati ad una ficura rovini. 179 "if Conofeere Il fub nemico" le thi lui forze, Hines gred if di lui pacle e abche un punto ellen-

Tartarl nel 15, fare la guerra, è molto differente dalla no-, ftra Arrampicarfi per le piu erte, e fcofeefe montagne , e difcenderne con una ra-" pidita forprendente : attraverfare a nuoto i " toerenti", ed i fiumi più profondi: reliftere " al'vento; alla pioggia, alla fame, alla feto the fare delle marce sforzate fenza lafciarfi arceffare kla precipizi : accoffumare i cavalli "3" a fingietare i paffi più ftretti: renderli abi-" liffimi nel maneggiare l'arco, ed i dardi: if offer ficuri del colpo della mano; tutto " questo fanno i Tartari . Effi attaccano , fi ",, dan no alla fuga, e fi riunifeono con una prontezza ded una facilità ammirabile." Nel-" le gole de monti, ne paffi angulti, "avran-"no fempre il vantaggio fopra di noi ma "nelle pianure, dove i noftri carri potiono fare le loro evoluzioni, la noftra cavalleria " Ruperera lempre la loro. T' loro archi non hanno l'iftella forza de noltri: le toro lance , fono meno lunghe; e le foro corazze, e 318 loro armi d'una tempra inferiore. In una zuffa, effi non potrebbero softenere l'im-

236 STORIA GENERALE n peto, de noffri fquadroni . Mettere piè a AVANTE terras batterfi colle armi bianche, manege 170 ; , giar la picca , far fronte, aprirfi la ftrada , in mezzo a nemici , ecco quali fono le " operazioni proprie delle nostre truppe , che

"i Tartari ignorano, ed alle quali non pol-, fono refiftere . Così , bilanciato tutto, te , nostre forze stanno in ragion di cinque, e

, le loto di tre .

Per venire al punto, noi abbiamo molte migliaja di Tartari. fottomeffi al noftro do-, minio, e la loro maniera di combattere è " l'istessa che quella degli Hiong-nau; effi fo-, no della medefima profapia. E necessario .. provvedergli d'armi fabbricate presso di moi, " , e di carri da guerra montati da foldati -" d'un esperimentato valore; quelli impare-, ranno la loro, maniera di combattere, e fi , accostumeranno a soffrire, come loro, turte . de fatiche . Allora noi avremo de Cinefi, . che diverranno foldati Tartari, e formeran-" no delle truppe efercitate nella loro maniera " di batterfi, le quali custodiranno le nostre " frontiere, e le difenderanno dagl' infulti di " que' vicini inquieti, ed avidi di bottino. "

L'Imperadore avendo consiciuto tutto il vantaggio di questo progetto, lo approvo, e fece paffare alcune migliaja di Tartari-Cineli fulle frontiere. Merce quest'aumento di truppe, fi rendeva cola indifpensabile il formare

de' magazzini più grandi: Tcliao-tio, come Ministro della guerra, si credette in dovere TARIGAL di proporre all'Imperadore le fue vedute re- 176 lativamente alla provvissione de viveri de que Hinte the same of months confini, e di dirgli:

" Sotto il regno di Vao, una terribile. " inondazione rovinò le campagne, e defolò-" l'impero per il tratto di nove anni . Sotto , Tching-tang, una sterilità spaventofa tolle n ogni speranza di raccolta per il corso di , fette anni fucceffivi. Ciò non oftante, la , fame, e la miferia non cagionarono danni , molto fenflibili, fenza dubbio perchè que' , Principi avevano avuta la favia precauzio-" ne di provvedere i granai, ne'quali, in que' " tempi di calamità, il popolo vi trovò le " rifforfe necessarie alla fua fuffiftenza.

" Oggi l'impero non ha meno estensione , d'allora, la popolazione vi è egualmente " grande; e fe vi è scarsezza di viveri, ciò " fuccede, perchè non si usano le opportune , sautele per i tempi di sterilità. In eltre, si yedono molte terre incolte, febbene non " manchino de braccia per coltivarle, ed il " fuolo non fia meno fertile di quello, che lo " era fotto i regni de due favi Iniperadori " accennati La cagione di quello difetto li " c, che i popoli, ed i mercunti trafcurano " le loro obbligazioni , gli nni col non met» " tere tutte le terre a cultura, e gli altri

col non far circolere i grani per tusti bi Likith 4, pach dell'impero . Da ciò nalce , che me 176 , tempi di penada il popolo defelsto son History ,, fa dove provvederti del necestario o edoji ", tiglio li trova nell' impotenza di foccorrere "il proprio padre, per quanto grande fia di " rispetto, e la tenerezza, che abbia per lui. " L'oro, ed i diamanti non confervante la " vita dell'uomo. Queste ricchezze pon meri-", tano d'effere da effo flimate, fe non quanto, " che gli procurano, per via di permute, gli " alimenti, e gli altri generi necellari a vive-", re . La bafe dell' umana fuffillenza è il " pane. Cautelarfi contro la fcarfezza delle " raccolte è un'attenzione così naturale, che " reca maraviglia, che ciascuno non si appli-" chi a coltivare una porzione di terra cano , pace d'afficurargli il proprio foftentamento " Vostra Maesta deve adunque incoraggirsa. " per via di ricompenie, i fisoi popoli ad-" applicarli interamente all'agricoltura . ed an " non lasciare alcun pezzo di terceno femea " diffodarlo; e deve, dall'altre parte e minacti " eiar di galligar quelli, che riculeramp dib " darli a cosi utili fatiche. Ad oggetto 120510 " che l'abbondanza fi comunichi generalmenti " te in turte le provincie , deue prompestare " de Mandarinati a quelli , che fi daranno il-" penfiero di provvederle ; e weden, merch ,, quella favia circolazione, che melluna parte

3, de tetti T fuol flat foffitt 'carthij' 1 1 20.
3, pblo' ama 'naturalmente gli ömör', e it 6 av antinetoderi vaulte: [spor d'ilfilitation;
\* toloro, 'che porteriumo de grani (a Thodhir Mor)
\* toloro, 'che porteriumo de grani (a Thodhir Mor)
\* toloro, 'che porteriumo de grani (a Thodhir Mor)
\* toloro, 'che porteriumo de grani (a Thodhir Mor)
\* provintat i mento di free anni, 'hon' vi 'fara more)
\* provintat i mento un tre anni, 'hon' vi 'fara more)
\* provintat i mento un tre anni, 'hon' vi 'fara more)
\* provintat i mento provocati delle 'onderit delle 'onderit i delle 'onder

provincia meglio provvedira delle nolire

L'impéradore, avendé adotate le velute del fius Minifrés, fèce pubblicaré da pér l'utto, c'ebe ill' popolo doveffe cottivaré con diligenas le terre, promettendo delle ricompente fe a turti quelli, che aveffero travagliado con miggior àrtività. Invitava, nel medelino tempo, turti gli agricoltori, che avevano più grant di quelli; che potevano ad effi abbifogance a portaggi fulle frontiere, promettendo anche s'indefimit de' gradi di Mandarinati in proporatione della quantità, che ne aveffero tratportata, e condomando la metà delle impolizioni d'um simo; a fine di facilitar loro la manièra di fare tali tralporti.

Lai legge di mutilare i delinquenti fecondo la mattra del dellitto, flabilità lotto il regno dell'Amperdolo Chun i non ven flata ancora elegiate l'alto i Perintipi della dintitità, degli Harri Harra divini la posi nonvigiata della vigini della degli Harri Harra divini la posi nonvigiata della vigini della degli mattra della degli di serio di una venti della di morte in quella di avere i membri mittilati. Quietto Governatore avei membri mittilati. Quietto Governatore avei

va una figlia unica, ancora giovine, la qua-AVANTI le, non avendo mai voluto abbandonarlo, lo 168 fegui fino in Tchang-ngan, dove doveva efemorei, guirfi la di lui fentenza. Quella giovinetta ebbe il coraggio d'andare a gettarsi a' piedi dell' Imperadore, e di dirgli colle lagrime

agli occhi: " I popoli di Tfi non hanno mai fatta aln cun lamento contro l'infelice mio padre ; , anzi, per lo contrario, fi lodavano della di , lui rettitudine, e del di lui difintereffe. Egli n ha per lungo tempo fervito con tutto zelo ,, la Maestà Vostra. Il delitto, di cui ha " avuta la difgrazia di renderli colpevole, ,, fecondo le leggi dell' impero , merita la " morte: per un particolar benefizio, voi gli " accordate la vita; ma avete cangiato il di 3, lui supplizio in una morte continua. Ri-, dotto all'impoffibilità d'ajutarfi finche avrà " vita , qual tormentolo spettacolo farà per n una sfortunata figlia quello di vederlo fof-" frire fenz'avere la maniera di follevarlo, , e di procurargli il necessario nutrimento! " lo sono una parte di lui medesimo, e per ,, tal ragione, divengo colpevole come lui; , implero da Voltra Maestà, come la massi-" ma grazia, che faccia ricadere fopra di me " tutta la pena, e mi faccia mutilare in di

" lui vece. " L'Imperadore, commoffe dalla generofità di

di quelta figlia, e dalla di lei pierè verfo il proprio genitore, le accordò la grazia, che chandadava; ed aboll la barbara legge di mue il 88 tilare i delinquenti. Questo Principe dichiamò i motivi, che lo determinavano à ciò fare de figuente ordine.

" Allorche qualcuno commette un errore , " o si rende colpevole di qualche delitto, è " mutilato prima che fia efortato a correg-" gerli, e fenza ancora che gli fi dia il tem-, po di poterlo fare . L'umanità reclama con-11 tro una così rigorofa legge. Non dobbiao mo noi forse usare indulgenta, e compas-" fione gli uni verso gli altri?" L'amore di padre, e di madre, che i Principi" devono . avere per i loro fudditi, non può vedere ,, fenza orrore gli effetti di questa troppo cru-, dele, e troppo severa legge: La mia vo-. lontà si è , ch'essa rimanga per sempre abon lita. Comando al Tribunale de delitti, che .. pensi a determinare qualche altra pena per , que' cafi , ne' quali fi folevano mettere in " ufo tali fpecie di fupplizi. "

Il Tribunals, effendofi radunato, determinò; cha, audia mutilazione fi cangiaffe in pere secuaistri, in coloji di babone, o in comandate a l'avgri pubblici; il numero de colojir, la fonma del denato, o i tempi delle opere erano regolati fecondo la natura del delitto. L'Imperadore artificto quella nuova St. stalla Gina T. VI. Que l'accessione del propositione de

legge colla fua approvazione; e diede fubito AYANTI ordine, che foffs promulgata in tutto l'impero. actos Il popolo benediceva continuamente il luo pa-Hias- drone, a confondeva le di lui lodi colla gioije, che la pubblicazione della nuova legge, in effo defteva HIAO-DUEN-TI era, im fatti, degniffimo degli elogi, che fi facevano d'effo. Regnava nel suo palazzo un ordine maravigliofor i Grandi, i Ministra, tutti i suoi Uffiziali, conservando una gravità nell'esterno loiro contegno, modellavano fe steffi ful loro Principe, e mettevano in pratica i virtuofi . esempj, ch'egli continuamente loro dava. Ciascuno era attento nell'adempire il proprio dovere; il fafto, e l'orgoglio, bandiri affatto dalla di lui Corte, erano rimpiazzati dalla rettitudine, e dalla femplicità. Più non rimaneva alcuna traccia degli abufi, e de'difordini, che fi erano introdotti fotto gli Imperadori della dinastia degli Tsin. Il Principe, ed i Ministri, tutti occupati indefessamente nel procurara la felicità de popoli, e nello flabilire delle favie leggi, non investigavano che i mezzi di diminuire il numero delle liti , inspirando l'amore della pace, e della giustizia e Lorispero, merce le loco attenzioni socangiò i telmente aspetto, che appena si trovavano quattro-cento delinquenti in tutte le prigioni.

Il Toben-pu, ovvero Re de Tartari Hiongnen, annojato di stare ozioso nel suo paele, entre

DELLA CINA VIDINAS. - 243

viento, ful principio dell'anno 166, nelle ter statut 're dell' impero; alla tefta di cento quaranta d'es.cs. -fhifa cavalli. S'innoltro fin a Tchao na (t), 766 "ed 4 Siao-koan (2), uccife it Governatore Po- Historia reine pareva, che volesse penetrare molto più avanti. L'Imperadore fi era già determinato - Wimirciare egli fleffo contro questo nemico; ma l'Imperadrice, la quale aveva una fincera tenerezza per il fuo virtuofo marito, ottenne merce le replicate fue istanze, ch'enli non fi fosse esposto a pericoli, ed alle fatiche di tale fpedizione. Tchang-fiang-ju ebbe "I' ordine d'andare a prendere il comando del-"Ie triippe deffinate ad opporfi a que mafinadiri! Ma ? Turtari, i quali crano entrati nell' "imperd Cinele unicamente per depredare, non "afdettirono l'arrivo dell'armata Imperiale; e fi rifugiarono, carichi di bottino, nel loto pacie :

Fong-tang, uno de Mandarini dell'impero, soriginario degli flati di Tchou, a cui l'Impero, l'périadore vantava Li-fli, e Kiu-lou come i dud-migliori Capitani di quel rempo, gli ri-flibife, che quetti non potevano paragonarii ni contillia-ipon, ne con Li-mou; "All' (dif-13/16/11/miperadore) fe io aveffi due Generali del contillia-iponi di contillia-iponi

(2) Al Nord Ouest, e cento-quaranta ly in distanza dall'istesia città. Editore.

<sup>(</sup>c) Ai Sud Eft di Ping leang fou nella provincia del Chen-fi.

Aranti ... fimili a loro, nulla dovremmo temere dal-L'skon mila parte de Tartari. -- Ne dubito molto 186 mi ( ripiglio bruscamente Fone-tang ) ... L. Imperadore, attonito per tal dubbio, gli diffe alcune dure parole, alle quali Fong-tang rispose con sangue freddo: "Allorche i loro ... Principi fpedivano questi due Generali, alla tefta delle armate, gli accompagnavano femas pre effi steffi per alcune giornate, e diceu vano loro nel lafciargli: Durante il tempo n della vostra lontananza, noi penseremo agli " affari interni; e voi , valorosi Capitani abbia-,, te la cura di quelli di fuori. Questi Prin-" cipi gl'investivano di tutta la loro autori-, tà; dal che derivava, che i due Generali " non accordavano gl' impieghi fe non a quel-" li Uffiziali, de'quali conoscevano l'abili-, tà , ed il valore. Mercè sì fatte disposizion ni. Li-mou ha barturi i Tartari in tutti a gl'incontri, ed ha fatta fronte alle truppe " riunite de'due Principi d'Han, e d'Onei: .. Per tutto il tempo, in cui egli coman-, do fulla frontiera, i dritti che si esigevali " no fopra le mercanzie, ed i tributi che , pagava quel paele limitrofo , effo gli diffri-" buiva a fuoi foldati, i quali, incoraggiti ,, dalle di lui liberalità, non efitavano d'espor-.. re la loro vita al minimo ordine, ch'era , loro, in di lui nome, intimato. Così i Tar-" tari, avendo tentato d'uscire da' loro con-... fini.

n fini, furono respinti con un vigore ; che n non li farebbero mai aspettato; e la loro d'anca. 22 completa disfatta gli ridulle alla necellità a 166 1 di plantare il loro accampamento in un fito Histo molto lontano da lui; taoto era il timore,

, che ne avevano. 5 751 1 5 8 8 Oggi Ouci-chang fi pone în marcia cori-" tro i Tartari istesti; ed una segnalata vitn toria, riportata fopra quelli nemici, fa una " ficura testimonianza della di lui gloria, e , della di lui abilità. In vece di farfi trafcri-" vere una così bella azione no registri dell' , impero, a fine di ricompensare gli Uffizia-" li , ed i foldati , e d'incoraggire quelli , che dovranno militare dopo di loro; que-" flo Generale è arreftato, e chiuso in una , prigione. I Mandarini di lettere, gelofi del-" la riputazione, che questo valoroso si ha ac-, quistata, procurano d'alterare ne' loro scrit-, ti la verità de fatti ; talmente che quelto gran Capitano non fi riconosce. Secondo lo-, ro, egli, e le di lui truppe fi fono così mal " regolate nell'azione, che meritano i più feveri castighi. Intimoriti da tale esempio, Lien-pou, e Li-mou, nel vedere, che l'in-, giultizia, e l'invidia opprimono Ouci-chang, a wrebbero effi ofato combattere contro i Tar-, tari? Ecco ciò, che mi ha fatto dubitare, .. che Vostra Macsa non avrebbe potuto fer-, viriene. " L' Imperadore , illuminato fopra

## ZAG ZAYORIA/GENERALEIL

la analyagità i de nemici d' Ouei-chang ; afpedit AYANEL Prifteffon Fongetange a porlo in libertà çe dopo di quer fatto efaminare da perfone giufte ; ed eimparzinle dec indeule intentate, contro adilui , lo riftabili onorevolmente in tutti i funi impieghi, e gli diede per Luogotenente Gene-

raio Fong-tang ..

· n-Nell' anno feguente, un certo Sin-yuen-ping, del regno di Tchao, nomo d'un efteriore pieno di faviezza e di fincerità, ma in fostanza; furbo : ed un vero Tao-fsè , avendo incontrato l'Imperadore folo, gli diffe, che al Nord-Est di Tchang-ngan aveva veduto uno fpirito, il quale fi era reso fensibile sotto einque diversi colori, a cui conveniva fabbricare un tempio) ed offrire de'fagrifizi fotto il nome d'Ou-ti. o' de' cinque Chang-ti. Il di lui racconto fembro all' Imperadore così verifimile, e così ben circonstanziato, che diede fede a tal chimera; e nomino questo Tao-fsè Presidente de' Riti, accoppiando a sì fatta dignità anche la foprantendenza a lagrifizi: dopo di che, fece fabbricare un M'ao in onore de cinque Chang vi,ij Nell'anno leguente, l'istesto Sin-yueneping

diffe all' Imperadore, che gli era appario mao ipirito alla porte del palazzo , )il quale aveva cavato dan fotto la foglia una tazza di pietra preziofa et che quello pirito il aveva confeguata ad uno incognito, il quale, l'aveva data a lui, perchè la offriffe a Sua

Mac-

#### DELLA CINA V. DINAS. 247.

Maeftà: "che vi erano fopra quella tazza ralcuni caratteri, i quali formavanos queste tial AVANTE rold's La wita dell'Imperadore fard lunga; finalmente che, per prova della verità infe Sun Hill Maella avelle voluto convinceriene co' fuoi propri occhi , febbene foffero più di tre pre di notte, avrebbe veduto il Sole retrogradare vers fo il Mezzogiorno. L'Impera dore s fenza entrare in alcuna diffidenza d'effere ingannato fi nortò effettivamente alla porta del palazzo e vidde questo fenomeno del Sole retrogrado. Ciò che maggiarmente lo lufingò fu l'orofco+ po d'una lunga vita descritto sopra la tazza di pietra preziofa. Volle egli perciò, che il fuo regno non s'incominciaffe a contare fe non da tal momento; onde fece pubblicare, che quello ne fosse il primo anno, benchè avesse già regnato per diciassette. Diede, in tal occasione, una selta a tutti i Grandi in segno d'allegrezza.

"I prelitgi di Sin-yuen-ping non trovarono però alcuna' fede prefio de Grandi medefini i Unita all'efic bebe l'intrepletza d'acculari di furbieria' quello 'Tan-fai in una memoria prefemitata'-till' Impredore . " Dove mai queli "Impiofiore' (diceva egli al Principe) ha potruto Tapere, iche vi fono cinque Changeri, è e che th' rendono vifibili fotro-alcuni. Colo-,, riè Fin dalla più rimota anticlotà, fi è mai ", udito dire, che vi fia flato altro padrone Q 4 " fuor-

248 STORIA GENERALE OF "fudrche il Tien , a cui fi dovesse fagrificarence, here? Chi non fa, ch'egli è invifibile, e che ., non ha figura? Perchè Sin-yuen-ping non Histor , ha chiamati de'testimoni, allorchè la tazza. " di pietra preziofa è stata cavata da fotto u la foelia del palazzo? Perchà non ha trat-" tenuto l'incognito, che glie l'ha confegna-¿ ta, ad oggetto di fargli contestare la veri-, tà del prodigio? Io deduco dalla di lui con-" dotta, ch' egli ha cercato d'ingannare Vo-, ftra Maestà, ch'è un mago, e che deve esn fer confegnato al Tribunale de delitti, per-

> , punito come merita. " Per quanto l'Imperadore fosse prevenuto in favore di Sin-yuen-ping, la forza, ed il tuono della verità di quelta memoria fecero tanta impressione nel di lui spirito, che ordinò, che si arrestasse Sin-yuen-ping, il quale su convinto di magia, e condannato, con tutta la fua famiolia, a perder la vita. La fentenza fi efegui. e d'allora in poi l'Imperadore non offet più fagrifizi agli Ou-ti, o cinque Chang-ti; ma non fece demolirei il tempio, che aveva ad effi innalzato.

., chè gli fia fatto il proceffo, e fia quindi

Le ultime raccolte erano state talmente cat-162 tive, che vi era un'inudita careffia di grani. · L'Imperadore fece, a tal riguardo, pubblicare la seguente ordinanza: " Ecco già due an-", ni , ne' quali le messi sono state rovinate

, dalle ficcità, e dalle inondazioni. Questa difgrazia mi affligge fenfibilmente per riguar- ATANTI , do dal mio popolo, che foffre per tante . perdite. Il Ciclo, irritato, mi punifee forfe " de'miei propri errori, ovvero fi fono intro-., dotti degli abufi nel governo? Io confesso, r che non ho lumi sufficienti per penetrare .. la caufa di si fatte cala mità. Può darfi, che " non vi fia bastante unique nel popolo? For-" fe ancora i Mandarini hanno troppo orgoglio, ed amministrano malamente la giustii zia? Forfe i fagrifizi al Chang-ti più non " fi fanno coll' istesso rispetto, e l'istesso rac-" coglimento di prima? Il numero de' poveri " fi va di giorno in giorno aumentando; non " vi è forfe baffante terreno meffo a cultura, .. o la popolazione si è soverchiamente accre-" feiuta? Si trascura l'agricoltura per atten-" dere al commercio? S'impiega troppo gra-, no per fare del vino? Voi, Grandi della ., Corte , Ministri dello stato , e Mandarini " de' diversi Tribunati, radunatevi per esami-" nare tutti questi punti , e fatemene la vo-

Il refultato di tal conferenza fi fu di deporre Tchang-tfang dal fuo impiego di Primo Ministro! L'Imperadore avrebbe desiderato che gli fi foffe data per fuccessore Teou-kouang il più giovine de' fratelli dell' Imperadrice, univerfalmente tenuto in grande stima, e riconofciu-

.. ftra relazione . "

feiuto come la persona più capace: ma temè, AVANTI che si dicesse , che il suo soverchio amore per: 162 l'Imperadrice lo avelle fatto piegare in favons Histor re del di lei fratello; onde gli preferì i nella carica di Primo Ministro, Chin-tou-kia, origini pario del paese di Leang, il quale, nella sua gio: ventu, aveva fervito l'Imperadore Kao-hoangti . Chin-tou-kia , febbene foffe allora molto, innoltrato negli anni, confervava tuttavia il. fuo vigore. Di carattere naturalmente retto, fchietto, e fincero, accoppiava a queste ottime qualità tutta l'esperienza, e l'abilità neceffarie negli affari.

Appena entrato nell'efercizio del fuo.impiego, avendo offervato Teng-tong, Uffiziale fubalterno, stare in una positura indecente in presenza dell'Imperadore, e permetterfi ancora alcune libertà, le quali il Principe sembrava che autorizzasse, il nuovo Ministro non pote trattenersi di dire al suo padrone: .,, Al-. lorche Vostra Mactà si affezionerà talmen-" te a qualcheduno, che voglia permettergli , di famigliarizzarfi con lei, è negessario pre-, ventivamente, che lo follevi molto in alto , , per renderlogi in qualche manieras fuo egua-" le; fenza che , è un delitto gucheb merita , caftigo il mancare al rispetto deche si deve " a Vostra Maestà, e Teng-toog, fe n'è già ., refo colnevole. - Ciò non riguarda voi (gli , rispose l'Imperadore); questo è un nomo, " che io amo, " Mal.

Malgrado tal' approvazione , Chin-tou-kis? diede ordine, the Teng-tong fi arreftaffe, e the 1'su. Che anche bi uccideffe, fe aveffe fatta reliftenza .. 162 Queff Uffiziale, affalito dal timore, nel ves- History dere i fatelliti del Ministro, chiese per gran zia il tempo di poterne fare avvertiro l'Imeperadore, il quale gli diffe, che ubbidiffe. Giunto davanti il Tribunale del Ministro, Tengar tong , levandoli la fua berretta , fi. profirò in : terra, per implorar perdono. Chin-tou-kia fine) fe di non intenderlo : finalmente, dopo un filenzio lunghissimo, gli disse: " Voi non avete " rispettato il Palazzo del Grand' Imperadore-"Kao-hoang-ti, nè la prefenza d'uno de di ; lui fucceffori. L'indecenza delle vostre ma-, niere, e de' vostri scherzi, di cui son io-" steffo testimone, è un delitto degno di mor-; te, e le leggi se prosunziano contre voi , la fentenza. Che si conduca (diss'egli al-, le sue genti) a soffrire la pena, che ha "meritata. " Al fentirfi intimare quella terribil fentenza, Teng-tong, disperato, fi distruggeva dir lagrime, e scongiurava il Ministro a volerghi perdonare; ma effendoù quello dimofirato ineforabile i i fatelliti lo conduffero al laugo del supplizio. · d .

. L' Impéradore, il quale temeva, che Chintou-kimportaffe le cofe all'estremo rigore, aveva dato ardine; che Teng-tong foffe liberato. e ricondutto presso del Ministro a chiedergli fcu-

STORIA GENERALE

foula, ed a dirgli, che l'Imperadore gli ac-AVANTA cordava la grazia. Il Ministro lo rimite, ciò 162 udito , in libertà.

L'insclice Teng-tong, salvato dagli orrora della morte, e coll'imaginazione tuttavia piena de preparativi del fuo fupolizio, era inconfolabile; talmente che, presentandosi nuovamente all'Imperadore, versò un torrente di lagrime. " Ah! (gli diffe) se Vostra Maestà non " mi libera dalla feverità del Ministro Chin-, tou-kia, io fono perduto. " L'Imperadore, che veramente lo amava, procurò di rimettere il di lui animo in calma, e gli promife la fua protezione ; ma non perciò potè trattenerli dal confessare, che il Ministro aveva fatto il suo dovere.

· Nell'anno feguente, giunfe alla Corte la notizia, che Lao-chang, Tchen-yu de Tartasi Hiong-nou, era morto, e che Kiun-tchin, di lui figlin, era succeduto ne'di lui stati. Nel giorno trentelimo della quarta Luna,

nell'anno 160, vigefimo del regno dell' Imperadore HIAO-OUEN-TI, vi. fu nell'impero un eccliffe folare.

I due anni feguenti non furono notabili fe non per le nuove scorrerie, che secero i Tartari nelle terre dell'impero. Questi privarono di vita un gran numero di gente, incendiarono molti villaggi, e sforzarono ancora alcune città, dalle quali portarono via un confiderabil

bottino, fenze che fi foffe porato' raggiungergli, per obbligargli a venire alle mani. Nel avavere primo zano, s'imnolturono affai vicino a Talyuen: nel fecondo, penetrarono pila vario biravuen: nel fecondo, penetrarono pila vario biracittà di Hien-yang, e d'avvicinarfà fin alle porte di quella di Tchang-ngan.

Eu coal fenfibile il displacere da quefte forererie prodotto nell' animo dell' Imperadore, 157 che lo forprefe una fiera malattia, la quale loconduffe al fepolero, nella felta Luna dell'anno 157, cherra il vantefinno-tertoro del di lai repno, ed il quarantefinno-fefto dell'età fua. Quefio Principe son volle permettere giammai, che fi faceffe alcuna cofa di nuovo per fervizio della fua periona, ne che fi adornaffero il fua palazzo, ed i fuoi giardini. I fuoi boechi, i fuoi arredi, i finoi abiti, e generalmente tutto cib, ch' en definizio al fuo ufo, era quello fteffo, ch' egli aveva avutto quando falì ful Trono, o quando non era che Principe di Tas.

Gii si proponeva, un giorno, di far fubbricare un gubinetto mel suo parterre., Quanto
mi costerà (diste questo Principe)?— Cento
mi seste (gil su risposto).— Cento siale (eggli
n replicò). Con questa formas, io manterrò
dicci povere famiglie. Allorche non era che
principe di Ta, non mi turava di tali
pricci d' abbellimenti; eggli, che sono In-

#### 254 STORIA GENERALE

Practice of the parties of the parti

I fuoi abiti erano femplicissimi, come ancora quelli dell' Imperadrice. Avevà egli bandito da tutti i suoi mobili l'oro, e l'argento; i ·foli-vafi di terra cuorrivano la fua tavola. Proibì, the gli fosse fatto un sepolero differente da quelli de particolari . Per quanto sorti fossero le rimoftranze de Grandi , e de fuoi Ministri , le secondava per poco che avesse veduta la ragione dalla loro parte. La fua principale cura fi era di provvedere alla fuffiftenza del popolo. Sempre inclinatiffimo alla elemenza; procurava di trovar qualche motivo di far grazia a' delinquenti, o almeno di, mitigare, ad effi la pena. Adorato da propri fudditi, faceva maggior' impressione ne' loro spiriti .il timore di dispiacergli, che quello degl'istessi supplizzi. Durante il tempo del di lui regno, le prigioni, per la maggior parte, rimalero vuote ; e piccioliffimo fu il numero de'rei condannati a morte . Quello Principe, tolto droppo igirello alla felicità dell'impero doyrebbe devira di modello a tutti i Monarchi e pet l'amore, che portava a'fuoi fudditi, e per l'avveilione, che aveva, all'orgoglio, ed al faflo. Fu egli fepellito in Pa-ling, sittà fituata all' Ouest,

e trenta-cinque ly lontana da Sin-ngan-fou. Eb-

AVANTI L'ER-CIL. 157 Histoterrii.

HIAO-KING-TI.

Toflo che Hiao-kino-ti ebbe prefo poffeffo del Trono, efentò i popoli, fecondo il cofimme de fuoi prodeceffori, da la pagare l'annual
triburo durante il primo anno del fuo regno.
Pofe in libertà i prigionieri, e permuto ad
alcuni le pene, che avevano meritate per i loto delitti; ma poco tempo dopo, impofe nuovamente a tutti Grandi la zaffa, che l'Imporadore Hiao-ouen-ti, fuo padre, aveva abolitas; e volle, che gli foffe data la trenefima
parte di tutto ciò, che fi raccoglieva. Quello
nuovo dazio difigultò il popolo, e gli fece defiderare il di lui predecefore.

Ciò non oftante, ficcome era egli d'un carattero affai dolce ed umano, così gli parve di vedere i che la legge, la quale aveva foftituiti i colpi di baftone alla mutilazione de' membri, era tuttavia troppo rigorofa; onde volle addolcirla vol feguente ordine, che fece pubblicare.

., In altri tempi, il mio augusto padre abolt ,, la legge della murilazione, e ne sossituti ad ,, esta una muova, detta allora la legge delce, ,, e leggiera, la qualo conserva tuttavia il me-

## 256 -STORIA GENERALE I

ATANTI, ndefimo nome. Ma febbene effa fia meno crude alla prima, a fa nondimeno pfoffo moline della prima, a fa nondimeno pfoffo moline della prima, a fa nondimeno pfoffo moline della prima, a fa nondimeno proprio della della

"s fa proporzione. "
Nella duodecima Luna dell'anno 155, comparve una: cometa verfo il Sud-Oueft. Nella quarta Luna, mori l'Imperadire, ava dell'imperadore: nella fefta, Chin-tou-kia, Primo Ministro; e nell'ottava, l'Imperadore nomino Tao-dring per di lui fuccessore. Nell'istefa Luna, si osservo un'altra cometa al Nord-Eft. Qualehe tempo dopo, cadde nella parte d'Heng-chan una gragnical così grossa, con in tanta abbondama, che ne rieuopri il terreno all'altezza di tre piedi, e molti pezzi avevano fin a cinque pollici di diametro.

Nella doodecima Lura dell'anno 154, il 556 Principe di Leang, fratello dell'Imperadore, fi porto alla Corre a rendergli omaggio. Le madre, ed il fratello avevano per lui un affetto particolare. Sicome quello Principe riuniva in fe fleffo tutte le più ambibli, qualità, così eta amato generalmente da tutti, e l'Imperadore lo ricolmava di difiimioni, le

quali poco mencò, che non lo rovinaffero. Hiso-ouen-ti, fuo padre, gli aveva dato in L'ER. CR. appannaggio il più bei principato, che allora fi trovava in tutto l'impero, e con esso delle immense riechezze in ara, in argento, in perle, in pietre preziose, ed in gioje; talmente che il di lai palazzo fuperava di gran lunga in riechezza quello dell' ifleffo Imperadore. Aveva egli ancora un grandiolo, e fuperbe giardino di delizie, il di cui circuito & effendeva fin a trecento ly . In questo aveva egli raccolte, e manteneva tutte le foecie degli animali, che vi erano ne diverfi pacsi dell'impero. Soni-yang, capitale de'di lui flati, aveva un giro di non meno di fettanta ly, ed in effa aveva questo Principe fatto fabbricare per fe stesso un valto, e magnifico palazzo, la di cui galleria, che ricorreva all' intorno di tutta la fabbrica, aveva ben trenta ly d'effensione (1).

Egli fi faceva un piacere di chiamare in Soni yang turti i perfonaggi d'abilità, che gli riufciva di trovare, i quali andavano ogni giorno a palzazo, inficme co' Mandarini del principato, a prendere i di lui ordini ; cd' il Principe gli ricevva, pofto a federe fopra un eminente firato, come appunto fi fuole praticare pireffo dell' Imperadore. Il di lui coci-

St. della Cina T. VI. R chie

<sup>(1)</sup> Kout te fou nella provincia dell' Ho-nan . Edi-

## 258 STORIA GENERALE

AVANT, dido, et occusione del folo colore; era folcatanca, dido, e fontuolo nulla mono di quello del 14a medelimo padrone dell'imporo. Di quefto coo-Hisec chio ei fi foleva fervire fin per andare alla caccia, dove fi tratteneva, qualche volta, per lo fonzio di fei interi mefi.

Quando foggiornava nella Corte di fuo fratello, tutte le porte gli erano continuamente aperte; di più, bastava un di lui biglietto. perchè i suoi Mandarini avessero il libero accesso da per tutto, con altrettanta libertà quanta ne avevano gl'istessi eunuchi. Un giorno, in cui l'Imperadore si trovava a tavola con lui, cadde il discorso sopra la magnificenza, colla quale egli viveva in Souivang : l'Imperadore in quelta occasione gli diffe: .. Allorche farò viffuto per dieci mila " anni, vale a dire, allorche farò vicino al-" la fine de' miei giorni, io voglio lafciarvi. "l'impero. ", Il Principe allora, umiliandofi profondamente: se ne scusò con modestia: e febbene nel fondo del fuo cuore ei non dovelle far eran conto di tal'efibizione o le parole nondimeno dell' Imperadore produffero molto piacere nel di lui cuore come ahcori in guello dell'Imperadrice i ett or a nord-ucoral.

Teou-yng, il quale affifteva per idare da bevere all'Imperadore, nell'udirlo tosti parlare, a avanzandofi con molto rifpetto, gli prefentò una tazza piena di vino, e gli diffe:

.. L'im-

"n.L./impero de M. H. a. & I. impero di Kon"in. finipero di Kon"cin. figlio a' di lui diferndenti ; or . come 144
"...mi, l'odira Maella potrebbe datto ai P. in, Propuse de Maria de Maria di India di P. in, Propuse de La come 144
"ma di Contra de Maria di Propuse de Maria de Maria di Propung diete tanta pena all' Imperadrice , che per
vendicariene, l'eppe trovar la maniera di fargli rogliere l'impiego, che occupava . Il Principe di Leang ne concept nove fiberanze.

Nella prima Luna della primavera, su osa servata una cometa alla parte Occidentale; e qualche tempo dopo, il palazzo di Lo-yang

foggiacque ad un incendio.

Fin, dal tempo, in cui viveva l'Imperadore Hiao-ouenit, Lieun-hien, Principe areditario d'On (1), che difeendeva da Kao-hong, ti, fi era poentto a foggioranre per qualcha, tempo in Corte. Quello Principe, mentre un, giorno giuocava agli facchi coll'erede dell'impera, prefero briga infeme a motivo. d'un colpe idubbiolo, e ciafcuno d'eff. fi ollino à foliense il proprio fentimento. Lieun-hien perdete, ha,quell'occifione, il rifetto, che deveva,qvera, per. il Principe creditario; onde quella,,dristato, gettò il ravoliere fulla tella a Lieun-hien, e lo rovecció moto, in trans-

. Il Principe d'Ou, juli udire, l'infausta notizia della morte di suo figlio, ne provò un

(1) Yang-tchrousson nella provincia del Kiang-

ARAME STAN gran displacare, che posti in dimentia'an.ca. caora i doveri, che un fudelto deve svele giguardo al fuo Principe, ricuso di più comtone a parire alla Corte, prendendo il pretello d'una malattia; ma effortivamente ei andava meditando la maniera di vendicare colle armi la morte di fuo figlio. Hiso-ouenti; a fine di confervare la pace, finie di contentarii della di lui foufa; e gl'inviò anche, ie fegno d'amicisia, un baftone, infieme colla difpenfa di doverfi portare alla Corte, e di farvi alcun farvizio. Il Principa d'Ou feca ringuaziare l'Imperadore, e fi mantenne apparentemente .. 6. ... pacifico ne fuoi stari .

Frattauto, per venira a capo del fuo difegno, fece conigre delle monata di piombo, e più non permife a' fuoi efattori che riceveffem in alera fpecie di denaro i fributi, che dovevano pagare i fuol fuddifi. Accolfe ne fuoi stati tutti i desertori, che vi andavano es' regni vicini; e malgrado i lamenti da loro rifpettivi Sovrani, che continuamente gli richiedevano, gli trattenne ne fuor dimient dando ad alcuni d'effi degl' impieglis 3 ed affeguando ad altri delle terre . " .. ob ellerere !

Tehad-tfou , "uno de primary Ufficiale deil' Imperadore, avendo concepiti de violenti fospetti riguardo alta condotta di questo Principe, lo fece offervare da alcuni fuoi esploratori e giunfe effettivamente a scuoprira i segreti . DELLA CINA Y, DINAS. 46:

gruti preparativi , ch' egli andava facendo . Tahao-tion , fenza perder tempo , sie reit AVANTI ewsertite f'Imperadore, rappresentandogli, the 1954 al difegua del Principe d'Ou non era equivo-

me, perocchè ei chiamava prello di le tutte le serfone diffammate, e manifeltava evidentemen-De l'intenzione, in cui era, di spiegare la bans diera della ribellione. In questo stato di cose; configliò il fato padrone di preventrio col conquistare i di lui stati ; ma Hist-ouen-ti non Seppe determinarsi a rovinare un Principe della fua propria famiglia. Il Principe d' Ou; in vece 4 effer fensibile alla bontà, che l' Imperadore aveva di non volerlo diffruggere, come con tutra facilità avrebbe potuto farlo. divenue più che mai offinato nel fuo primo progetto. Ciò non offante, non osò fare alcun movimento finattanto che non fu morto Hiso-ouen-ti, talmente che rele inutile la vigilanta di Tchao-tou.

Dopo che mancò Hiaq-ouen-ri, e che HIAN-KING-TI ebbe prefo possesso del Troma will Migistro Tchao-tfou, lempre egualprepte zelante per tutto cià, che riguarda a l'intereffe dell'impera, flimò bene di prefentirt at fuo suovo, padrone una memoria concepica ne le quenti termini :

... Allorche il valorofo Kao-hoang-ti, fon-... datore della voltra augusta dinastia, si refe n' padrone dell' impero, aveva tre fratelli, , vale

# STORIA GENERALE

AVANTI L'ER, CR

sidale die d'Lleenkey, che et che Princine d'un d'ille d'Lleenkey, che et che aveza non 
meind il tertaita città forto la fua dipendenizi Lleenkia, ch egli dichiato Principe il Thiot (2) cor quarna città per 
jua applinggier, c'ilcon-pi, di uit terco 
jua applinggier, c'ilcon-pi, di uit terco 
jua applinggier, c'ilcon-pi, di lui terco 
jua applinggier, c'ilcon-pi, di lui terco 
jua applinggier, c'ilcon-pi, di lui terco 
jua di died il principato di Liou, 
jua affignandogli bire cinquanta città. Mercò 
jua di divisione, Ka-boang-ti cedette quali la 
metà dell'impiro.

" Licou-pi, afflitto per la morte di Licou-, hien, fuo figlio, e suo erede, e deter-" minato a vendicarfene, avendo prefo un , falso pretesto di malattia ; non volle più , portarfi alla Corte a fervire, come era fuo " dovere, l'Imperadore, voftro padre; delitto, , per cui, secondo le leggi, stabilite nell'impe-, ro fin da'tempi più rimoti, fi era reso reo di , morte. Hiso-ouen-ti, inclinato costantemente ,, alla clemenza, non foffrendogli il cuore di ,, punirlo, gli mandò ancora, per un eccesso " di bontà, un bastone per sostenersi, come , fe aveffe voluto fargli conoscere in che : lo , credeva effertivamente incommoditto dall'era , e dalle malattie, the lo impedivaho di por-, tarfi alla Corte per adempire i flidi del ful shipping, the avert . To the it is to

(1) Thenan-fou, capitale della provincia del Chantone.

(2) Siu-tcheou di quella del Kiang nan. Editore.

. ", Una coà generola condotta , che ayrebbe , fenza alcun dubbio dovuro impegnarlo a l'avanta, sorreggeri, non fervà, per lo contrarlo, ria soche a renderlo più fipperbo, e più intrapren dette. Allora fice egli coniare delle momente di piombo, ed accordò l'afilo ne' fuoi no domini, a autti gli feellerati, che i foro demini, a autti gli feellerati, che i foro demini a desperanta della propria partiria paloggerio di aumentare le fue forze, e di renderfi potente in maniera di metre-

ne a fiqquador l'impero.

"Il fuo cuore è talmente indurito, ed
inclinato talmence alla fellonia, che fe fi
ipodifice un'armata nel di lui paefe per offervare i di lui andamenti, ei innalzars hen
perfito lo fiendardo della ribellione; fe poi fi
lafcia agire impupemente, non tralicierà
d'accendrere il fuoco della follevazione, il
quale forfe con difficoltà fi potrà più effinguere."

L'Imperadore, il quale non voleva da fe folo decidere. fopra un affare casì delicato, ed importante, "fabih un configlio compofio di putti i d'imadi della fua Corre, e de Principi della fua familia, nel quale lua gatara la gran quelligare, fe, fi. doyeva, o nò fare una fectivatone contro il Principe d'Ou; ma non vi fin alcuno, che avelfe olato dire il fuo parerrer per timore di parlare contro i fuoi propri intereffi. ""

R 4

## 364 2 STORIA GENERALE

o'tl progerto di Tchao-tion aveva antagoni-AVANTE fil eroppo potenti ; perchè foffe approvato; asa effor non tendevarra meno che a diffruggere tutti que piccioli Principi , le contele, e le pretenfioni de quali potevano cagionare grandi turbolenze ; talmente che , non effendo fisto approvato da veruno de' membri del configlio, rimale fenza elecusione

Licou-kiao, Principe di Tchou, e fratello dell' Imperadore Kao-hoang-ti, era inclinatiffimo a' libri . O sefta paffione, che aveva per la lettura, ere ftata motivo, ch'egli procuraffe di firinger amicizia con Chin-kong, con Mou-thing , e con Pè-ching , ere letterati di gran ciputazione, in compagnia de quali fi dava un particolar piacere di leggere il Chi-king . Allorchè ei fu innalzato al rango di-Principe di Tchou, invità quelli letterati a porturli presso di lui , e gl'innalzò alle prime carieno della fua Corte . Mou-ching 'aveva una natural'avversione al vino; tiò non offante ; il Principe lo coffringeva e beverne d'una qualità malto amira, di cui ne bevevalegii-ficife, e turte la fin famiglia. Col decorfo stel tempo : l'ifiefto Principe delifie dal beverne, o confeguence mente non obbligò ptù venuo, a farlo ciallora Mou-ching gli chiefe il suo congedo, perchè più non beveva del vino amaro, e per evitare ('dicevo egli ) d'effere strascinato' nelle strade come un delinquente. Il vero motivo pe-

ne della ritirata di quello letterato era natofense alcun dubbio, perchè egli già prevedeva l'enca. qualche rivoluzione, o temeva, che gli acca 154 deffe qualche gran difgrazia, la quale crede psudenza il prevenire, col'ritirach ... -.

Listureu, figlio di Listurkia, gli fuccedette nel principato di Tchou, ed effettivamente fi cibellò, nel ventelimo anno del regno dell'Imperadore Hiso-ouen-ei. Effeudoß, in feguito, accommodato coll'Imperial Corte, vi fi portò, e fu accusato de Tchan-tsou d'aver ufore delle libertà colle donne, e fatti alcuni discorsi dibertini in tempo del lutto dell' Imperatrice, nel luogo medelimo, dove li eleguivano le cerimonie de di lai funerali; perlocchè foggiscque alla condanna di perdere la eittà di Tong-bai con cutta le sue dipendenze. Sull'accuse di Tehan-tfon, fu tolto il parfe

di Tehang-chan a Licou-foui, Principe di Tchio (1), nipote di Kao-heang ti, per effersi ribeliato. Furono levate altresì fei piccole citth a Liebungang, Principe di Kian-li (2) pershe fu, strufaso dall' ifteffo Tohan-tfou d'aver vendure le coriche , e gli uffizi de funi flati. Quelte fpecie di gallighi, incominciarano ad antéreire tutti generalmente i Principi, i quathe percha

Se era set a congress a congress conse (1) Lin rebing bien di Teheng teng fou nella provincia del Perche li .

<sup>(2)</sup> Kino-tcheou di Lav-tcheou-fon in quella del Chan-tong . Editore .

li si persuasero, che si cercava a poco a po-AVANTI co d'andargli spogliando per ridurgli all'impotenza di nuocere all' Imperadore .

154

Il Principe d'Ou , il quale altro non bramaya che un'occasione di poter vendicare, la morte di suo figlio, e che n'era stato sin allora trattenuto unicamente dal timore di non potervi riuscire da se solo, contenzissimo di vedere i Principi in questi sentimenti, gli raduno, per deliberare, infieme con effi (ei diceva), fopra un affare, che riguardava tutti; ma efsettivamente per impegnargli ne suoi partico-Iari interesst. I Principi di Kiao-si, di Tsetchuen (1), di Kiao-tong (2), di Tû, di Tchou, e di Tchao si trovarono tutti in questa assemblea. Il Principe d'Ou, che n'era il motore, seppe determinargli a prendere le armi, ed a spedire, nel medesimo tempo, alla Corte Imperiale un corriere con una supplica sottoscritta da tutti, nella quale fi domandava la telta di Tchao-tfou.

Fralle istruzioni, che l'Imperadore Hiaoonen-ti, prima di morire, aveva date a fuo figlio, gli aveva raccomandato, che in calo. di guerra; si fosse scrvito di Tcheou-ya-sou come del Capitano più esperimentato, e più va-

(1) Cheo kouang hier di Tfin tcheou fou nella pro-

1 1 2 10 10 10 10 10 1 vincia fuddetta . (2) The me hien di Lay-reheon fon nell'ifteffa provincia del Chan-tong , Editore .

levois d'quanti ve n'enno allora in tutto l'impro. Hanoverno-t', avendo rite van de Navarri, avendo rite van de l'archiente quello Generale, e gli della la commissione del militore di regolare quella guerra, affignadis organismo del regolare quella guerra, affignadisti organismo del memori, renta-lea Unitatifi fibalterni per ajutarlo.

Yuen-ngan era flato fempre contrario l'a Tchao-tiou, per ragione del Principe d'Ou; del quale fosteneva gl' interessi. Siccome egli fi lufingava in prefenza di Tchou-ngang, di poter dare de' buoni configli all' Imperadore riguardo alla rivoluzione di quel Principe, così Tchou-ngang ne fece avvertito HIAO-KING-TI, il quale mando a chiamare Yuen-ngang. Ma trovandoli il Monarca in compagnia di Tchao-tfou nel momenro, in cui Yuenngang entrò nella di lui camera, questo ricusò di spiegarsi in presenza di quello sopra i mezzi, che credeva propri a fare rientrare i ribelli nell' ubbidicoza; e fi avanzo fin a pregare l'Imperadore a licenziare tutti, ad oggetto di potere ei parlargli con più libertà : Allorche rimalero foli, Yuen-ngang gli diffe: "I Prin-,, alla Maelta Voltra , le rappresentano , che " Kao-hoang-ti ha loro concessi alcuni prinm.cipati, perchè ne godano effi, ed i loro " discendenti; e l'espnogono, nel tempo istesi, fo, che quel Grand Imperadore ha affenet . . . . . . pna-

208 STORIA GENERALE avaner, " di città per mettergli in illato di follenque 154 " con ifplendore le dignità , colle quali gla Miss, aveva onorati . Frattanto fi lameurano, che

" fenta rifpettarli in loro l' opera, e la vo-" loutà del gloriolo fondatore della mattra dis naffia, fi veggono spogliati de benefizi, ch' , egli gli aveva fatti, mercè i configli di Tchao-tíou, dichiarandeli d'aver profe le , armi unicamente per difendere i loro appann naggi ; e fe fi fa loro giustizla col punirli , la perfidia di Tchao-tfou, d'effer pronti a " restituire le città, delle quali fono fati priyati, a deporre le armi, ed a rientrare immediatamente nella fommilfaone che de-

y vono a Vostra Maestà, Ella adunque vede " affai chieramente da giusti lamenti di questi Principi, che può, fenza pure sfodrar la n fpatta, fedare tale fedizione, dande toro la fod-, disfazione, che chiedono, e punendo Tchao; " tíou degl'ingiulti, ed indifereti configli, , che ha fuggerlei alla Maefta Voftra; men-"tre, per lo contrario, fe fi oftina a protège " gere un suddito, di cui hamo tanti motivi; n di querelarfi, il fuoco della ribellione può

n dilatarfi, ed esporte l'impero a delle turba-, lenze , che forse sarà difficile poter chin-. A fi , Part 3 ., guere, " · L' Imperadore rimafe per molto tempo penfierofo, ed irrifoluto intorno al partito, che

dove-

doveva prendere . Lo zelo di Tchao-tlou fi opponeva nel di lui cuore al configlio, che gli L'ER.CRE Si dawa, di comprare la pace per nezzo della 154 di lui morte. Contuttociò dopo d'aver fatta rifteffiane, che colla perdita di un folo, avrebbe rifasemiata la vita di tenti altri, ed avrebbe anche liberato il popolo dalle calamità infenarabili della guerra, fi determinò a fagrificarlo at ben generale. Avendo adunque fatto ritirare Yuen-ngung, spedi uno de' suo i Uffiziali , fopra un cocchio, all'abirazione di Tchaoriou , come fe fosse andato a cereario per condarlo a palazzo; o gli diede ordine, nel medefimo tempo, di fermarfi nella pubblica piazza,

erdi farlo, quivi giustiziare. Tchan tion, fentibile all'onore, che credeva the gli foffe fatto dal fuo padrone, fi vethe de' funi patiti da cerimonia, e monta ful coechio: ma effendo arrivato nella gran piazza; l'Uffraiale gli fa turare la bocca dalla fua gente; e dopo d'aver reso pubblica l'ordine dell'Imperadore ; lo fa decapitare .

Triocipi ribelli , la venderta de quali reflava pienamente foddisfatta nella morte di quello Minifiro, non li determinaziono conterrociò ad: abbandonare le armi . I fudditi fedelt dell'Imperadore ne furono effremamente cofternati; ma Teng-tong dimostro a questo. Principe più vivamente di chiunque altro l'ingiuftizie, ch'egli aveva commessa, indriz-77.00 4

## 270. STORIA GENERALE

zandogli, a tal riguardo, una memoria, nella AVANTI quale gli, diseva

Sono oramai più di dieci anni, da che il " Principe d' Ou li prepara alla ribellione. .. Il suo odio contro Tchao-tsou, altro non , era che un pretefto, di cui si serviva per " velare i suoi malvagi disegni. La vera cagione della fua fellonia fi è il fun deliderio. " di vendicare la morte di fuo figlio, perito n in occasione di quell'infelice giuoco di " feacchi fatto con Voltra Maestà. Fin da , quel temno, ha egli procurato di prendere p fordamente tutte le possibili precauzioni per " mettersi in ifato di poter sostenere la guer-, ra contro l'impero. Il fuo progetto fu re-" fo vano, mercè la vigilanza di Tchao-tfao. , ed il configlio, che questo fedel Ministro , diede a Vostra Maestà; ed ecco l'origine , dell'odio, che lo ha animato contro un " fuddito non d'altro reo che d'effere fla-,, to troppo zelante. Dando orecchio alle in-, finuazioni di Yuen-ngang, voi lo fagrificate , al furore de' fuoi nemici, condescendete ad " accordar loro un amnilia, a reflituire alme-" desimi alcune terre, delle quali banno pur " troppo meritato di restar spogliati ; e la so-", la persona, che doveva da voi effere ricom-" penfata, paga colla fua tefta la troppa pre-" mura, che aveva per i vostri interessi . " A Yuen-ngang è riuscito di faziare l'odio,

, che portava a quel zelante vostro partigia-" no. Egli altro non ha fatto che inganoar-" vi, nel promettervi la fommiffione de'Prin-" cipi ; perocchè questi sono tuttavia colle ar-" mi alla mano. Tchao-tíou, uomo affai più " illuminato degli altri , aveva faputo penen trure i loro permiciofi difegni, e procurava 35 con tutta ragione d'opporsi, per quaoto gli n era poffibile, al loro ingrandimento. L'espe-, rienza del paffato gli aveva infegnato quan-, to era pericolofo il permettere, che foffero divenuti troppo potenti: onde cercava di ... diminuire l'eftensione del loro paese; onde le " di lui vedute erano quelle, che doveva ave-, re un gran Ministro, ed un uomo già con-" fumato negli affari. Voi vi fiete da voi medefimo privato del di lui fostegno: la , morte ignominiosa, con cui ha egli termi-, nati i fuoi giorni, deve far tremare chiun-" 'que oferà, d'ora in avanti, intraprendere a " fostenere i vostri interessi, ed a suggerirvi " buoni configli; giacche, col mostrarvisi trop-" po zelo, fi corre pericolo di perder la vita fopta un artificiosa rappresentanza, la quale non fi ha ne anche cura d'esaminare a son-,, do! Qual'è mai quel Principe ambizioso, il ,, quale, temendo la vigilanza de'vostri Mini-" firi, voglia trascurare di servirsi de' medesi-" mi ftrattagemmi per rovinargli? Un uomo, " ch'è coffituito in qualche carica, si trova

AVANTS L'ER. CR. 154 Hinoking-si.

.. fem-

#### 272 STORIA GENERALE

AVANTI " fempre esposto a colpi dell'altrui invidia . L'ER.CR. n fe i di lui nemici rinvengono presso del 154 " di lui padrone medelimo la maniera di po-Histor , terfene facilmente disfare , merce uns fem-" plice accufa, non vi farà cofa capace d'imn pedire le macchine, ch' effs fi determinerana » no a formare. Sulla ficurezza di rimuovere , ogni offacolo, che poteffe opporfi al confe-, guimento de loro fini, dopo d'aver ridot-., to il Sovrano al punto o d' allentanare , dalla fua persona, o di privar di vita tutto " le perfone capaci di difenderlo, o d'aiutar-" lo co' loro favi configli, fi feaglieranno fo-, pra di lui; ed in tal cafo, vi è tutto il luc-" go di temere, ch'egli non abbia la maniera ., di poterfi liberare dalle reti, che gli faran-., no fate tele. Può darli, che io medelimo " lia fagrificato al loro odio , fe arriveramo , a fapere, che gli ho accufari con tutta la " veemenza della verità? Forfe Voftra Mae-" stà si formalizzerà della costanza, con cui le .. parlo, e ne farò la vittima. Ma io morrò , contento; perchè avrò adempito il dovere ., d'uomo onesto, coll'averle dimostrato quann to ingiulta fu la morte di Tchao-tfou; ed , avrò soddisfatto alla fedeltà, che un sud-" dito deve al suo padrone, coll' avergli , posto sotto gli occhi il pericolo, a cui cor-, re incontro. Lo zelo, che ho per la ripu-, tazione di Voltra Maestà, non può racere;

" ed il bene dell'impero efige, ch'ella agifca " con vigore contro i ribelli. "

L'ERCE.

L'Imperadore, dopo d'aver letta questa memoria, reltò interamente perfualo, ch'era flato . schernito da' Peincipi; talmente che sece passar king-ti. nuovamente l'ordine a Tcheou-va-fou di mctterfi in marcia contro di loro. Allorchè quello Generale si portò a prender congedo dall'Împeradore, credette di dovergli rappresentare, che farebbe flata cofa molto opportuna, che il Principe di Leang, di lui fratello, fi fosse posto in campagna per impedire il passaggio de' vivera all'armata di Tchou, composta di soldati agguerriti, i quali non era prudenza attaccare, fenza avere preventivamente ben combinate le proprie operazioni ; foggiungendo, che fe il Principe di Leang avesse (econdata l'armata Imperiale, egli stesso gli testava mallevadore dell'efito fortunato di quella guerra. L' Imperadore non mancò di farne ipedire iubito l'ordine a questo Principe; e Tcheou-ya-sou si pole in viaggio, e si portò in Yong-yang, ch' era il luogo, dove fi trovava accampato l'efercito, di cui egli doveva prendere il comando. Effendoli quindi quello Generale posto in cammino, e disponendos a partire da Pachang . Tchao-tchè lo configliò a lasciarsi alla dritta Hiao, e Mica, dove egli fospetta-

va, che il Principe d'Ou avesse appostati de' distaccamenti per contrastargli il passo. Gli

S

St. della Cina T. VI.

#### 274 STORIA GENERALE

ayant diffe; the per andare in Lo-yang, era neceflario preferire la strada di Lan-tien, e d'Ouaca koang. Il Generale Tchrou-ya-four-regolò, in filme fatti, la sua marcia fecondo quello, consiglio consiglio di ricustrato da lui come molto prudente anna con-

Allorchè i Principi ribelli furono informati della vicinanza dell'efercito Imperiale, potevano appena rifolverii a preftar fede alle relazioni de loro medefimi esploratori, i quali afficuravano tutti unanimamente d'averlo veduto giungere in Lo-vang: "Nò (dicevano que-, fti Principi); effo non ha potuto marciare ., con tanta celerità. E' forse caduto dal Cie-, lo ? Quale ftrada ha mai fatta ? % Uoa marcia così rapida fembrava doro affatto ineredibile. Quando però fe ne furono interamente afficurati , incominciarono a diffidare del buon efito della loro intraprefa : Tcheou-vafou , per lo contrario , vedendofi interamente padrone di tutto il pacce di Yong-yang, mercè la marcia, che Tchao-tchè lo aveva confiplieto a fare, fu d'opinione, che i Principi aveffero commeffo un errore, trafcurando di renderfene preventivamente padroni, e che quindi i medefimi erano irreparabilmente perdutif. Dono d'aver dato alle sue truspe il tempo neceffurio per riflorarii diffaccò Tchan-tchè con ordine d'andare ad opporfi a quelle partite di ribelli, che custodivano i passi di Hiao, e di Micn. 

-holl Principe di Leang ; leguendo elattamente dal canto fuo, i comandi, che gli erano L'aranti fati dati dell' Imperadore, fuo fratello, a cui asa fi confervo coffantemente fedele, andava occupando queri i posti, per i quali i confederati aveffero potuto provvederfi di munizioni . e di vertovaglie, privandogli in tal guifa di qualunque comunicazione. Più loro non reltavano altri paffi liberi, per avere de'viveri, che il corfo de fiumi Hoai-ho, e Ssè-choui, per i quali i trasporti non solo erano molto lunghi; ma riufcivano ancora poco ficuri. Il Principe d'Ou, a fine di fgombrare i paffi, e di ridurre il Principe di Leang alla necessità d'abbandonare il fuo posto, prese l'espediente di portarfe a mettere l'affedio davanti la di lui capitale esperando di poterlo, con ciò, obbligare ad accorrervi per difenderla. Ma queflo Principe, il quale aveva avuta l'attenzione di raccomandarne la custodia ad Han-ngankouè, a cui aveva anche lafciata una guarnigione di buona soldatesca, si contento di pasiarne l'avvilo a Tcheou-ya-fou , pregandolo , che penfaffe a foccorrerla, mentre egli avrebbe continuato a guardare il pollo importante, che flava occupando. Il Generale dell'Imperadore enti-era noto, che la piazza era ben fortificata , ed in iffato di poter reliftere , e che dall'altra parte, il diffaccamento delle truppe di Leang, comandate da Tchang-yu, era Sz più

#### "276 - STORIA GENERALE

AVANTI in vece di peniare ad introdurvi de foccorfi, a peniare ad introdurvi de foccorfi, a pedia le fue truppe-legaiere a cultodire le gole liano dell'Hoai-ho, e del Sec choui, ch'erano l'amininti, ca rifforfa de nemici,

I Principi, trovandofi continuamente inquietati dalle truppe di Tchang-yu, e vedendo di avere, nell'affedio della piazza, già confumati quest interamente, e senza averne retratto al-'eun frutto, le provvisioni, tennero fra essi un confielio, il di cui refultato fi fu di metterfi in marcia, e d'andare ad impegnare gl'Imperiali ad una decitiva azione. In confecuenza di tal determinazione, abbandonano tofto l'affedio di Leang, e si portano a cercare il Generale Tcheou-va-fou. Quello, effendo ben trinecrato nel suo campo, e ben sornito di provvisioni da bocca, ricusò d'uscire in campagna. malgrado tutti gl'intulti, che gli furono fatti per tirarlo fuori delle fue linee. Era egli già perfusio, che gli avrebbe potuto battere con tutta facilità , nella careftia de' viveri , che loro fovraftava .

I confederari, vedendo, che i loro tentario vi riufcivano affatto inutili, prefero la rifoluzione di sforzare il campo, e contertarono di sforzare il campo, e contertarono da quello del Nord, ma in quella parte l'atracco doveva effere una finzione; e da quello del sud, dove dovevano riunifi tutte le loro for-

ze. Tcheou-ya-fou, che per mezzo d'alcuni de-. fertori era flato pienamente informato del dife- AVANTE - gno de' nemici, oppole l'accortezza all'accor- 154 tezza. Guarni apparentemente la parte del Nord, eftendendo i quartieri, che dovevano difenderla: e fece comparire pochissima gente in quella del Sud, dove fapeva benissimo, che dovevano farfi gli sforzi più grandi; ma appostò nascostamente, nel medesimo tempo, due ben groffi fquadroni della più fcelta foldatelca, a' quali diede l'ordine di gettarfi improvvifamente fopra i nemici, allorchè quelli fi fossevo già impegnati nel combattimento. I Principi scelsero la notte per incominciare l'assalto, e lo diedero, in fatti, con tutto il valore, che potevano loro inspirare le disperate loro circostanze : talmente che i trincieramenti del Generale. Tcheou-ya-fou furon ben presto superati. Ma nel momento, in cui essi eredevano d'es-· fere già rimafti padroni del campo, il corpo di riferva, che il Generale degl' Imperiali aveva posto nell'imboscata, si scagliò repentinamente fopra quelli, che già si erano innoltrati nelle linee, e parte ne uccife, parte ne fece prigionieri. Gli altri, che dovevano foftenergli, nel vederfi respinti con tanto vigore, si diedero alla fuga fenza che i loro Capitani aveffero potuto arreftargli. Allora Tcheou-yafou usch dalle fue trincee, ed attaccò fieramente l'efercito de ribelli, il quale, trovan-

S 2

doli effenuaro adalla fame, e sebraggito per avante l'infelice esito dell'affulto dato: al campou fa lafein trueidare fenza ne anche difenderfu.

"The quefto total efferminio del loro partito i Principi confederati fi abbandonarono alla difperazione + Quello d' Ou fu uno de paimi, che pensarono a salvarsi : gli era già riuscito di paffare il fiume Hoang-ho, e prendeva la ftrada di Tong-vuei : ma fu raggiunto, ed uccifo. Il Principe di Tchon, ner evirare di cadere nelle mani de'nemici, fi appigliò al disperato espediente di darsi da se medesimo la morte. Quello di Tsi bevette il veleno.; ed.il. Prineine di Kiso-li s'immerse anche colle proprie fue mani un pugnale nel feno, effendo ful punto d'effer fatto prigioniero, insieme con quelli di Kiao-tong, di Ssè-tchuen, e di Kiao. Onesti tre ultimi furono condotti im Tchangngan, dove fongiacquero alla condanna di morte come ribelli.

Tale disfatta de'Principi avvenne sulla fine della feconda Luna, nel terz'anno del reono dell'Imperadore HIAO-KING-TI; e nel trentelimo giorno di quella Luna medefima, vi fu un'eccliffe del Sole . Nella quarta Luna dell'

anno seguente, l'Imperadore dichiaro suo figlio Licou-yong Principe ereditario. Condonò, in tal' occasione, a' popoli il tributo"; che dovevano pagare in quell'anno: fece mettere in libertà tutti i prigioni detenuti per cause leggiere; e mitigò anche le pene a quelli, ch' erano rei di, delitti più gravi. este pribati 'I

Nel piorno trentefimo della decima Luna di quello istesso anno, su offervata un'ecclisse solare. Mell'anno feguente, l' Imperadore HIAO-KING-TI fi determind a far fabbricare un vil-

laggio, che volle chiamare col nome di Yangling-v (1), perchè avelle potuto fervire di ririro a' vecchi, alle vedove, ed agli orfani ridotti allo stato di mendicità. Assegnò alcusi fondi confiderabili, co' quali si fosse potuto fupplire a tutto ciò, che bisognava per la loro stiffistenza, e mantenimento. Qualche tempo dopo, ordinò, che fosse condotta la Principessa Tchang thi al Tchen yu de' Tartari Hiong nou, a cui aveva promesso di darla in moglie. Sulla fine dell'istesso anno, correndo la duodecima Luna, furono udiri de' tuoni così forti, come nel mezzo della state; e nella nona Luna dell'auno feguente, l'Imperadore, il quale non aveva alcuna tenerezza per l'Imperadrice Po-chi, la degradò, e la riduffe al rango delle ferve .

Nel giorno trentesimo dell'undecima Luna

pel letrimo anno del regno del medelimo Imperadore HIAO KING TI, vi fu un'altra eccliffe del Sole .

Íπ

<sup>. (1)</sup> Posto al Sud-Ouest, trenta ly in distanza da Kan ling hien di Singan fou usila provincia del Chen fi Faitore .

## DELLA CINA V. DINAS. 285 "-

ti, che vi erano nel fuo palazzo, è pochi giorni dopo, gli feguì egli stesso. Han-ngan- L'ER-CRkouè ! Gran-Maestro della casa di questo Prin- 148 cipe, e responsabile, mercè i doveri della fua Hisocarica, di tutti i difordini, che vi fi commettevano, fi portò a presentarsi al Principe, toflo che questo su giunto : e colle lagrime agli occhi, gli fece il feguente difcorfo: ,, lo fo-" no perduto, se lasciate più a lungo questi due " uomini entro il palazzo. La vergeona del " Principe, dice il proverbio, è la morte del " fue fuddite. Voi non vi trovate ridotto a " quest'estremità se non perchè non aveva-.. te preffo della voftra persona verun suddito " veramente fedele . Gli artifiziofi discorsi di .. oue' due fcellerati vi hanno indotto a cont-" mettere un'azione, contro la quale l'uma-" nità, la giuffizia, e le leggi grideno ven-" detta . Io fremo nel riflettere al pericolo, .. che minoccia la vostra vita. Un infame " fupplizio! . . . " Nel proferire queste parole, le fue lagrime fi accrebbero; ed il Prineine sbigottito, esclamò: " Infelice, che ho .. fatto! 44

Frattanto i Tribunali, intereffati a vendicar la morte degli Uffiziali dell'impero, facevano le più vive, e più premurofe istanze, perchè fi puniffero i colpevoli con efemplare castigo. L'Imperadore non poteva risolversi a far morire un fratcilo, che amava tenera-

#### 286 STORIA GENERALE ICI

ranwrit L'Imperadrice madre era inconfolabibacea, le, e tremava per la vita di quefto fuo predisnas lerto figlio. Hau-ngan-kou non manch di fare. Historia del muovi tentativi preffo del fao padrone cier, kingri, perfuaderlo a dar foddisfazione all'Imperadore.

perfuaderlo a dar foddisfaxione all'Imperatore, col fagrificargli i fuoi due favociti. Il Prindicipe, che fi difperava all'udire quella propositaione, non poteva neppure penfarri fenza-piangere. I due favoriti, nel vedere, ch' erano inforte tante turboleraze per loro cagione; fi fecero giultizia da fe medefuni, e prevenaro, col darfi la morte, l'ignominiofo gifli-

go, che dovevano aspettarsi. Il Principe di Leane non potè trattenere le lagrime alla tragica fine di due perione, che gli erano state care; ma la premura di liberarfi da quell' imbarazzo lo induffe ben' prefto a scrivere ad Ouang-sin, fratello maggiore dell' Imperadrice, una lettera concepita in quefli termini: ,, Siang , in altri tempi , ebbe .. la temerità di cospirare contro la vita di .. Chun, prima che questi fosse pervenuto ad - occupare il Trono dell'impero. Chun i vi-., conofciuto che fu Imperadore, obbe la sene-" rolità di porre in dimenticanza i cattivi , trattamenti, che aveva ricevazi dal fuo in-, giusto fratello, e gli perdonò tutto " Egli , portò ancora la fua magnanimità così oltre. , che lo ricolmò di benefizi, e gli fece do-. " no d'uno de misliori poverni. Una così

. gloriola azione è tuttavia a'nostel giorni: oggetto della noftra ammirazione il e del perces postiri elogi. Io nulla ho intrapreso contro! 148 of la with dell' Imperadore, farebbe egli forie kinguis neno generolo di Chun? " Chiudeva il-Principe la fua lettera, pregando Ouang-fin. d'impegnare la sorella di Tchang-kium, a cui: aveva egli refi molti fervizi, e che aveva: un gran credito presso dell' Imperadore HIAO+ KING-TI, ad intercedere in fuo favore: L'Imperadore; a cui su fatta vedere la lettera di fuo fratello, avendo faputo nel medefimo tempo che Yang ching, e Kong-fun-kouei si erano data da fe stessi la morte, ordinò, che fi defistesse dat fare ulteriori perquisizioni, e pubblicò, che suo fratello era innocente della morte di Yuen-ngang, e de'di lui colleghi, della quale gettava tutta l'atrocità sopra i due favoriti; dopo di che, lo chiamo di nuovo alla Corte, ed asciugo finalmente le lagrime dell'Imperadrice sua madre, diffipando con quest' invito le mortali inquierudini , dalle quali era ella eftata agitata dopo quella funcfla- avventura....

Hi Principe di Leang si rivesti, per restituirfi alla Gorte di fuo fratello i d'abiti femplicissimi; e vi fi portò, montato in un cocchio fenz' alcuno ornamento, e feguito folamente da due cavalieri . Ei fi presentò alla porta del palazzo in positura di delinquente,

imple-

#### \*288 \* STORIA GENERALE

implorando il fuo perdono. Toflo che la maranta die, ed il fratello ne furono avvertiri, lo fetas cero entrare, e fi gettarono nelle di lui bracfines cia, verfando lagrime di triflezza, e di giasia, accompagnate da parole interrotte da loro finghiozzi. Quello tenero incontro fece
piangere tutti quelli, che vi fi trovanon perfenti. Il Principe di Leang entrò nuovamente in grazia dell' Imperadore fuo fratelo; un
quello, in progrefio di tempo, filmò bene
d'andarlo a poco a poco allontanando dal
palazzo.

<sup>147</sup> fu una guarta Luna dell'anno feguente, vi fu una grande feolia di terremoto, ed una ficcità fitraordinaria; e nell'autunno dell'iffef o anno un prodigiofo numero di cavillette rovino interamente le meffi. Nella medefina flagione, correndo la nona Luna, comparve una cometa al Nord-Ouelt; e nel giorno trentefimo della Luna iflessa, vi su offervata un esculife del Sole.

Nell'anno undecimo del regno di quell'Imperadore Hiao-kino-ri, nella fagione di fiate, fi vidde una quantità di cavallette anche maggiore di quella dell'anno precedente. Nell'

anno duodecimo, vi fu una careflia generale 145 in tutte le provincie dell'impero; ed alla porta Orientale dell'Imperial palazzo fi appiccò il fuoco, che la riduffe in cenere. Nella nona Luna, fu fentito un terremoto; e fui-

la fine della terza dell'anno feguente, nevigò fuori di stagione. Nella quarta Luna di que AVANTI sto medefimo anno, Licou-ou, Principe di Leang, cognito fotto il nome d' Hiso-ouang, morà per un effetto del dispiacere in esso eccitato della fua difgrazia, e della privazione di poterfi più portare alla Corte a godervi degli onori devuti alla fua nafcita. Fu così fensibile il dolore dell'Imperadrice madre per la di lui morte, che abbandonzadoli interamente alla fua triffezza, ella non voleva prendere più alcun nutrimento, e rimproverò acerbamente all' Imperadore d'averla affrettata. Queflo Principe non potè confolarla se non con il dividere gli stati di Leang fra i cinque figli, che suo fratello aveva lasciati. Mai ebbe lo stato di Leang: Ming, quello di Tfi-tchouen: Peng-li, quello di Tfi-tong: Ting, quello di Chan-yang; finalmente Pouchè ebbe quello di Thiin; stati, che surono da effi posseduti col titolo d'Onany, ovvero di Re-. Nell'epoca istessa, Li-kouang, che guardava in Yen-men le frontiere dell'impero contro i Tartari Hiong-nou, s'innoltrò nel loro paele alla testa d'un centinajo di soldati a cavallo per farne la scoperta. Non aveva egli ancora camminato per un intera giornata, quando fcuoprì alcune migliaja di Tartari, che s' indriazavano a drittura a lui. I fuoi porhi

fuga; ma egli loro rappresentò, che se i/Tar-AVANTE tari gli avellero veduti fuggire , fi farebbero gettati fopra d'effit, e gli avrebbero molto inquietati nella loro ritirata : mentre per, lo contrario, se avessero mostrato coraggio, dvrebbero-posti in foggezione i nemici. Li-kouang

diede ordine, che tutti fcendeffero a terral, e disellassero i cavalli, allorchè i Tartari non foffero più che due ly lontani da loro. Nel tempo, in cui i Cinefi fi occupa vano nell'efequire quell'ordine ; un Uffiziale Tartaro fi avanzò a tiro d'arco feguito da pochi cavalieri . Likouang rimonta a cavallo, con una diecina de'. fuoi, e pli fi prefenta con moltà fierezza . M Tertaro eli vibra contro una freccia coma non gli riefce di colpirlo : allora : Li-kouang -ac. lancia felicemento una, e lo rovescia da cavallo; a questa veduta i di lui compagni prendono immediatamente la fuga:

Li-kouang non si diede il pensiero d'infeguireli: ma effendofene tornato al fuo picciolo campo , fece difellare i cavalli a quelli , che lo avevano feguito . Il Tartari . che flan vano ad offervargli, nel vedere la doro ficurezza, credettero, che foffero foftenuti dal groffo dell'armata; onde non fi ardirono d'andare più ad infultargli. Li-kouang profittà della notte per ritirarfi.

Nel trentelimo giorno della fettima Luna dell'anno istesso, si offervo un'ecclisse del So-

le.

le. Nella flate dell'anno feguence, i ficott un rerremoto, che durò per venti-due giorni com l'esance, timii, e le di cui feoffe furono così violenti sata ee, che facero crollare le mura di diverfe cit- età. Nel di trentefiono della fettima Luna di quell'anno medefino, fu veduta un'altra eceilife folare.

Nella prima Luna dell' anno feguente, fi fentirono, in un giorno folo, tre grandi feoffe di terremoto. Nella decima del 141, nella flagione d'inverno, il Sole e la Luna fi offerorano di colore rofficcio e al fatto fiomenmeno ricolmò di fravento tutto l'impero. Nell'ulfora Luna dell'anno fileffo, tuonò in una maniera terribile; ed il Sole, e la Luna comparvero; per il tratto di cinque giorni continui, d'un color reffo cupe, lo che contribuì ad aumentare il timore, che già ingorabrava il cuoro di tutti.

L'Imperadore Hiao-king-ti morì, nell'anno quarantelim'ottavo dell'età sua, e decimofesto del suo regno. Suo figlio Lieou-chè gli succedette in età di sedici anni, e prese il nome d'Han-ou-ti.

Fine del Temo Sefto.

and a residence of

. 

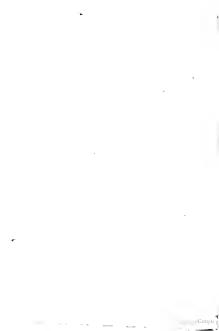





